#### APOSTOLO - DIPLOMATICO - GUERRIERO

# IL VENERABILE © © © © © © © MARCO D'ATTOMO O © © CAPPUCCINO

PP. Luigi Antonio da Porrentruy ed Ernesto Maria da Beaulieu dello stesso Ordine & & & &

♦ ♦ Traduzione dal Francese ♦ ♦ di un Padre Cappuccino della Provincia Veneta



Tipografia Francescana
PADOVA - 1921 & &

BIBLIOTECA SEMINARIO V. PORDENO NE D MAR

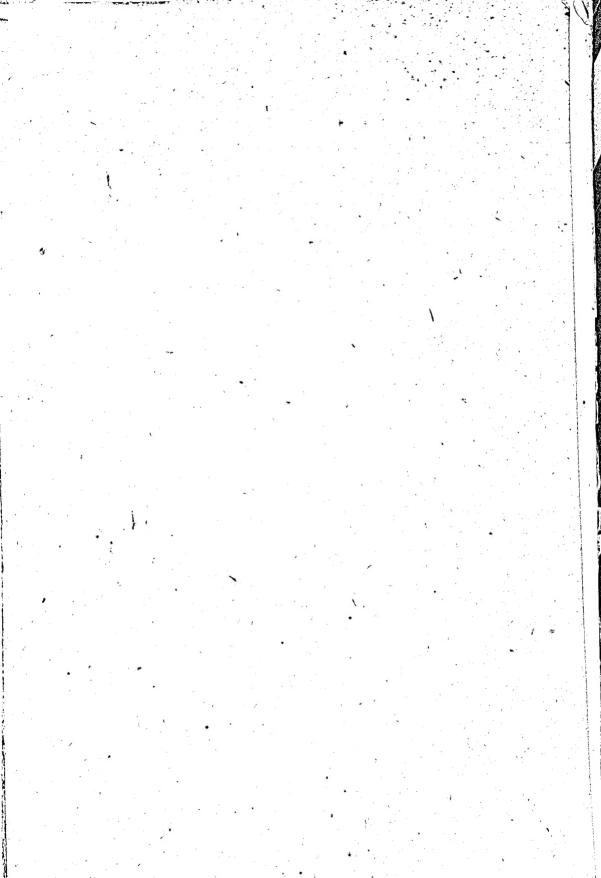

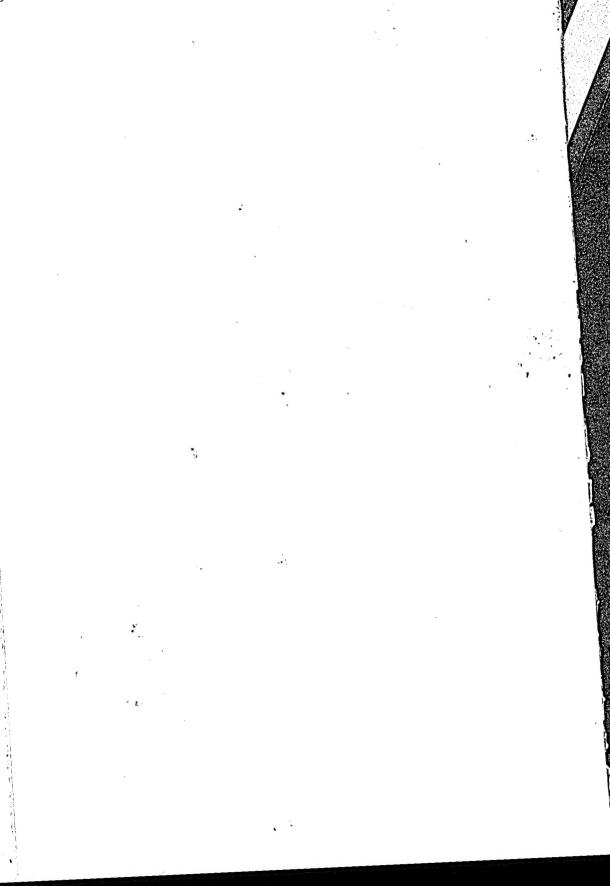

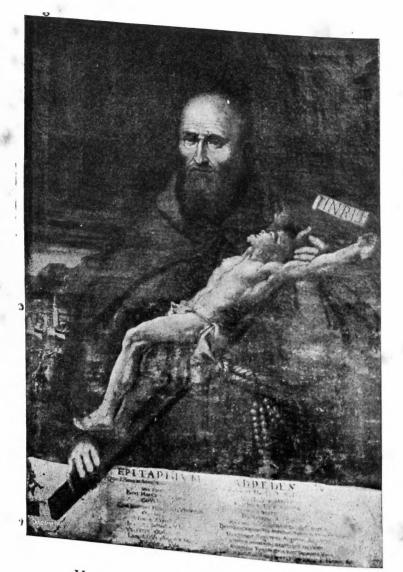

VENERABILE PADRE MARCO D'AVIANO

. 2.

(Da un quadro che si conserva nel Convento dei Cappuccini di Padova)

#### IL VENERABILE

## P. MARCO D'AVIANO

#### CAPPUCCINO



PP. LUIGI ANTONIO DA PORRENTRUY ED ERNESTO MARIA DA BEAULIEU

DELLO STESSO ORDINE

TRADUZIONE DAL FRANCESE

DI UN PADRE CAPPUCCINO DELLA PROVINCIA VENETA



PADOVA TIPOGRAFIA FRANCESCANA 1921

Cum opus, cui titulus est: Vita del Venerabile Padre Marco d'A-viano, ab Adm. Rev. P. Ernesto Maria a Beaulieu, Provinciae Nostrae Tolosanae Moderatore compositum, a duobus Theologis Ordinis Nostri fuerit recognitum et approbatum, facultatem facimus ut typis mandari valeat, si iis, quorum interest, ita videbitur, et servatis aliunde de jure servandis.

In quorum fidem praesentes manu propria subscriptas et sigillo Officii Noștri munitas damus.

Romae, ex Curia Nostra Generall, die 8 januarii 1921.

Proc. et Comm. G. IIs

#### NIHIL OBSTAT

Tolosæ, 18 decembris 1920.

CAVALLERA censor deputatus.

#### **IMPRIMATUR**

Tolosæ, dle 20 decembris 1920.

E. Dunois, V. G.

#### NIHIL OBSTAT

CAROLUS SALOTTI, S. COIIS. Adv., S. R. Congr. Adsessor.

VISTO, nulla osta alla stampa
Padova, 25 Nov. 1921

C.o Giuseppe Perin
cens. eccles.

## AL CORTESE LETTORE

Invitato dai miei Superiori a volgere nel nostro italico idioma questa Vita del Ven. PADRE MARCO D'AVIANO,

ben volentieri vi accondiscesi.

Il Ven. Padre Marco è una fulgida gemma dei Minori Cappuccini della Provincia Veneta a cui ho la ventura di appartenere, e nacque nelle terre di quel Friuli dove io pure ebbi i natali. Doppio motivo perciò di prestare, con tutta buona volontà, il mio debole contributo all'opera di glorificazione di un mio così grande ed illustre Confratello e quasi concittadino. Devo soggiungere però che più che tutto a ciò m' indusse la viva fiducia che questa versione, letta da molti, possa schiudere la via ad un felice avvenimento, ardentemente desiderato da tutti gli ammiratori e devoti del

Egli, che tanti prodigi ha operati durante il suo terreno Venerabile Padre. pellegrinaggio, possa ispirare ai Lettori di questa Vita, che fossero oppressi da qualche fisica o morale infermità, il pensiero di ricorrere ancora fidenti alla sua intercessione, ora

resa certo più potente nel Cielo.

I novelli prodigi schiuderanno così più facilmente la via alla più bella delle sue glorificazioni, a quella appunto che forma il voto di tante anime buone, cioè di vederlo tra breve annoverato solennemente dalla Chiesa di Dio nell'Albo dei

Con questo fervido desiderio io depongo ai piedi del Ven. Servo di Dio l'umile fiore della mia povera fatica. Beati.

Si degni egli di accoglierlo benignamente dal Cielo e, in compenso, far discendere anche nel mio petto un po' di quell' ardore celeste che rese lui così caro a Dio e agli uomini e meritevole della gloria immortale.

Padova, 21 Novembre 1921.

IL TRADUTTORE.

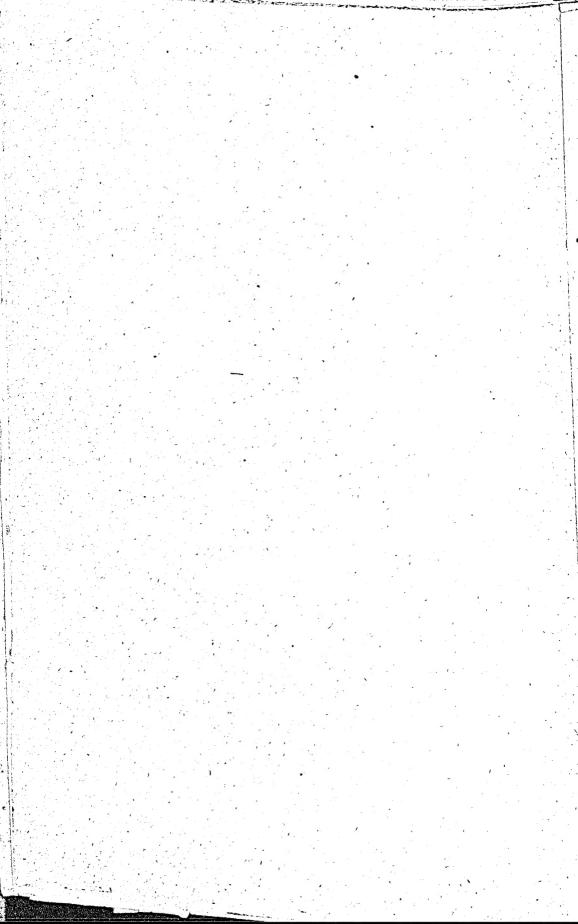



#### INTRODUZIONE

La Vita del Padre Marco d'Aviano, che noi presentiamo al pubblico, avrebbe dovuto essere scritta da lungo tempo. Questo grande religioso, nel nostro Ordine dei Frati Minori Cappuccini, è la figura forse la più distinta, a cagione della diversità dei teatri sui quali si esercitò la sua azione e dell'importante ufficio che fu chiamato a compiere contemporanea-portante ufficio che fu chiamato a compiere contemporanea-mente nella Chiesa e nello Stato, discendendo dalle cime della contemplazione per dare ai popoli la parola di vita, seminando contemplazione per dare ai popoli la parola di vita, seminando lungo i suoi passi tanti miracoli che i cronisti rinunciano ad enumerare, impiegandosi al tempo stesso a pacificare i popoli, a merare, impiegandosi al tempo stesso a pacificare i popoli, a consigliare gl'imperatori ed i principi, ad arringare ed a condurre i soldati sui campi di battaglia, e a riportarvi, per la virtù della santa Croce, una grande vittoria che salvò la cristianità.

Un frate che diviene, nella politica, un saggio consigliere, e, sui campi di battaglia, un grande guerriero, quale scandalo per lo spirito protestante e filosofico, che prevaleva in Europa al momento della liberazione di Vienna! Non potendo attaccare al momento della liberazione di Vienna! Non potendo attaccare l' uomo di Dio, la cui umiltà e tutte le altre virtù s' erano mal' uomo di Dio, gli storici di quell' epoca finsero d'ignorarlo.

Vi fu bensì una relazione manoscritta delle sue opere e delle sue gesta, redatta dal Padre Cosmo da Castelfranco, suo compagno e suo confidente, ma l'ammirazione è iperbolica, e, compagno e suo confidente, ma l'ammirazione è iperbolica, e, compagno e suo confidente, ma l'ammirazione è iperbolica, e, compagno e suo confidente, ma l'ammirazione è iperbolica, e, compagno e suo confidente, ma l'ammirazione è iperbolica, e, compagno e suo confidente, ma l'ammirazione è iperbolica, e, compagno e suo confidente, ma l'ammirazione è iperbolica, e, compagno e suo confidente, ma l'ammirazione è iperbolica, e, compagno e suo confidente, ma l'ammirazione è iperbolica, e, compagno e suo confidente, ma l'ammirazione è iperbolica, e, compagno e suo confidente, ma l'ammirazione è iperbolica, e, compagno e suo confidente, ma l'ammirazione è iperbolica, e, compagno e suo confidente, ma l'ammirazione i parzialità nocive benchè giustificata, fa temere esagerazioni e parzialità nocive benchè giustificata, parte quella relazione non fu mai stampata.

Essa fu pertanto la sorgente principale della documentazione di una storia del Padre Marco, pubblicata nel 1798 dal P. Fedele da Zara, la quale è da lungo tempo esaurita e oggi irreperibile. Il compito politico del P. Marco vi è d'altronde appena abbozzato, limitandosi l'autore a celebrare le virtù del suo eroe ed a-seguirlo nelle sue predicazioni attraverso il nord dell'Italia. La storia ne diviene incompleta e la fisionomia del P. Marco assolutamente falsata.

Fuori della sua famiglia religiosa, l' eroe di Vienna era dunque universalmente dimenticato e misconosciuto; e, nei racconti della battaglia, e in qualche estratto delle lettere di Sobieski, lo si intravvedeva appena aggirarsi in mezzo ai soldati, promettendo la vittoria al re di Polonia al mattino dell' attacco, e felicitandolo alla sera per averla riportata.

Il modo con cui Sobieski parla alla sua "cara Marietta," di questo P. Marco, mostra che egli era ben conosciuto, che aveva libero accesso presso di lui. Chi era dunque questo personaggio? Si sapeva che era un Cappuccino, e l'erudizione

dei sapienti era soddisfatta.

Quando furono celebrate, nel 1883, le feste del centenario della liberazione di Vienna, si ristamparono delle relazioni del tempo, si tolsero dalla polvere degli archivi degli scritti particolari, e specialmente la corrispondenza attiva tra l'Imperatore Leopoldo e il P. Marco. La figura del Cappuccino incominciava ad uscire dall' ombra.

Fu allora che un religioso dell'Ordine, il P. Luigi Antonio da Porrentruy, pensò di scriverne la storia. Egli dava alla luce in quel tempo, dall'editore Plon-Nourrit, quella bella vita illustrata di S. Francesco d'Assisi, che fu, si disse, la più bella opera della celebre casa editrice, e quella in ogni caso che

ebbe un esito maggiore.

Il P. Luigi Antonio, giovane seminarista, prima di entrare nell' Ordine, era stato professore dei figli della contessa d'Appony a Vienna. Egli aveva potuto visitare, nella chiesa dei Cappuccini, presso le sepolture reali, la tomba del P. Marco. d'Aviano. La sua attenzione, in modo speciale, era stata attirata sopra le cose che interessavano l'Austria e la sua capitale; e, divenuto Cappuccino, il suo amore per l'Ordine gli faceva desiderare pel P. Marco la notorietà a cui ha diritto in tutto

Il suo progetto però non ebbe un principio di esecuzione che nel 1899, quando, Definitore Generale con residenza a Roma, in un suo soggiorno a Brescia, dove ricercava documenti intorno alla vita della beata Maria Maddalena Martinengo, la Provvidenza gli fece scoprire, nel tempo stesso, dei dati assai

D'allora moltiplicò le sue ricerche, intraprese dei viaggi, segui in certa guisa il religioso diplomatico e guerriero, nel suo preziosi sul P. Marco. vasto itinerario, e riportò dalle sue spedizioni un cumulo di

Quando mori, il 28 marzo 1912, avevà scritto la prima parte della Vita del P. Marco, un volume che giungeva sino manoscritti. all' assedio di Vienna. Altri due volumi, nel suo pensiero, dovevano seguire il primo, tutti arricchiti di abbondanti illustra-

Noi abbiamo conservato rispettosamente la sostanza di quella prima opera, ma abbiamo dovuto abbreviare di molto la relazione, per ridurre l' opera completa ai limiti ragionevoli clie, zioni. in mancanza d' altro, ci sarebbero oggi imposti dalla crisi della

Prima di morire, il P. Luigi Antonio aveva avuto la gioia carta e dal regime delle restrizioni. di veder introdotta la causa del P. Marco. Egli vi aveva anche discretamente lavorato, di concerto col Patriarca di Venezia, l' Eminentissimo Cardinale Sarto, che doveva poi divenire Sua

E ci ricordiamo della commozione profonda da noi provata quando il Santo Padre, ai cui piedi ci eravamo inginoc-Santità Pio X. chiati, ci pose la mano sul capo, per benedirci, dicendoci quanto gli stava a cuore l'esito di questa causa di cui aveva

La conversazione condusse sulle labbra del gran Papa già firmati parecchi processi.

quello che noi abbiamo creduto essere una profezia.

"Per beatificare il P. Marco, ci diceva, abbisognerebbero dei miracoli. Egli che tanti ne fece durante la vita, non si affretta di fare dopo la morte quelli che sono reclamati dalle

Santissimo Padre, la beata Giovanna d'Arco non ne aveva fatti di più; e, quando Vostra Santità ha risolto di glonostre Congregazioni.

rificarla, ella ne ha compiuti di assai grandi. Ah'l la beata Giovanna, sospirò il Pontesice, non ha ancor fatto quello che io le domando. Il mio miracolo, per me, sarebbe..... i Francesi, i Francesi.... Avete compreso? ".

Ah! sì, certamente, il senso di quella frase interrotta non ci era sfuggito, ma oggi lo comprendiamo ancor meglio, avendo veduto accorrere a Roma, per la solenne canonizzazione della nostra grande eroina, le delegazioni ufficiali della Francia, il personale delle due ambasciate e settantuno dei nostri parlamentari, come per ringraziare santa Giovanna di un duplice miracolo, che dovrebbe far esultare nella loro tomba le ceneri di Pio X: la vittoria della Francia e il suo ritorno alla casa del Padre di famiglia, a Roma, centro della cristianità, da cui un eccesso di febbre settaria l'aveva allontanata.

Riserva forse Iddio al suo servo, il P. Marco d'Aviano, in favore di altre nazioni o della stessa Francia, dei miracoli di

In ogni modo, sembra che i suoi postumi destini siano, come quelli di Giovanna d'Arco, intimamente legati al cammino degli avvenimenti politici.

Incoraggiati dalle preziose benedizioni di Roma noi ci eravamo messi all'opera e la Vita era terminata, sottoposta alle necessarie approvazioni, stava per essere stampata, quando scoppiò la grande guerra che arrestò il lavoro, paralizzando la vita normale. Il P. Marco che prese parte a tante guerre, anche dopo morte si trovava in balia della guerra.

Il libro dovette aspettare e ciò fu cosa provvidenziale. La grande conflagrazione che a poco a poco si estendeva sul mondo intero non era, nel suo principio, che una fase di quella grande lotta tra la Francia e i popoli del Nord, nella quale il celebre Cappuccino aveva al suo tempo compiuto un ufficio così attivo; una conseguenza della rivalità tra i nostri Re e la Casa d'Austria, che, precisamente al tempo del Padre

Marco, sembrava giunta al suo periodo più acuto. Gli avvenimenti odierni sono contenuti in germe in quelli che la nostra operà ci sforzava a studiare; per conseguenza, quei fatti medesimi che costituiscono in gran parte-la trama della storia del P. Marco, si rischiaravano di più viva luce, e divenivano più facili a comprendersi. Dall' esperienza della guerra moderna, ahimè, così dolorosa l la nostra opera avrà dunque guadagnato, e sarà divenuta, a due secoli di distanza,

Possano le nazioni che sospirano dopo la pace, comprenderne alfine le condizioni, che sono: la giustizia, la carità, cioè le virtù che Gesù Cristo ha predicate e fate regnare sulla terra. Col ritorno sincero alla religione cristiana, quante catastrofi sarebbero evitate, qual êra novella di prosperità si aprirebbe per

È questa la lezione che sgorga dalla vita del P. Marco, il mondo l consigliere di Principi, che, ricacciata la barbarie dei Turchi, allontanato il pericolo protestante, voleva unicamente il regno di Dio, non cessando di ripetere all' Imperatore nelle sue lettere. "Io non sono che rettitudine e semplicità ed ho in orrore

la politica ".

Con questa semplicità egli fece pertanto la migliore delle politiche, perchè fu prima di tutto un vero religioso, un apostolo pieno di zelo, in una parola, come lo si vedrà ad ogni pagina di questo libro, un uomo di Dio.

Noi l'abbiamo scritto primieramente, per bene ed edificazione delle anime, che sempre guadagnano col mettersi in contatto con gli eroi della virtù, che Roma reputa degni di studio

e dei giudizi che precedono gli onori degli altari.

Religioso esemplare, tutto animato degli ardori serafici che infiammavano lo stesso S. Francesco, apostolo d'uno zelo che consuma, sempre in cerca di anime sui terreni più disparati, nelle città e nelle campagne, alla corte e all'armata, egli apparve come un modello completo che le anime contemplative non meno che i missionari più zelanti, possono studiare con profitto, cercando d'imitarlo, perchè, nonostante la sua fulgida aureola di soprannaturale, egli è sempre umano ed accessibile, e continua ad esercitare, dopo la morte, quell' ascendente che aveva acquistato sopra i suoi contemporanei e ché gli permise di compiere opere così grandi a gloria della Chiesa.

Havvi poi un' altra categoria di sacerdoti che può trovare di che edificarsi dal P. Marco, a cui la Provvidenza diede una missione così singolare: questa sono i cappellani militari.

Si è chiesto talvolta da qual santo essi potessero cercare un patrocinio speciale e furono fatti diversi nomi. Noi crediamo però, e quelli che leggeranno questa storia ne converranno certamente, che non si possa trovare un patrono meglio appropriato a questo ufficio, per la sua missione e per la sua vita, dell' eroe di Vienna, che fu al fronte e sulla breccia, in quella celebre battaglia, come era stato nelle trincee del Kahlemberg, e che, durante otto anni, in una serie di campagne, fu cappellano in capo delle armate imperiali, prendendo parte ai consigli di guerra dei capi, esortando i soldati, e rendendoli valorosi e intrepidi crociati, per la difesa dell' Europa e per

Ma era anche nostro scopo di rimettere in luce la grande l'umiliazione della Mezzaluna. figura del P. Marco rimasta sino ad oggi nell' ombra, di rivelare così una gloria ignorata del nostro Ordine dei Cappuccini,

E per certo, entrando in questo dominio, abbiamo fatto un'odi ristabilire a suo riguardo la verità storica. pera che esorbita il piano ordinario delle vite dei servi di Dio.

In primo luogo crediamo essere questo un lavoro storico che noi presentiamo al pubblico, con lettere e documenti alla mano, aggiungendo un considerevole contributo alle cose già conosciute, rivelando fatti dimenticati o ignorati, gettando su gli uomini e sulle cose della fine del secolo decimo settimo e del principio del decimo ottavo una nuova luce, che per qual-

Non è forse cosa inusitata il poter noi da questi documenti cuno riuscirà abbastanza inaspettata. di fonte straniera ed anche ostile sostenere due tesi favorevoli alla Francia alla Francia e che, specialmente prima del 1914, quando perudizione tedarca di la contenze dizione tedesca dettava, anche in casa nostra, tutte le sentenze sarebbero apparato sarebbero apparse inverosimili? Ed è anche singolare che queste tosi ci anche queste tesi si svolgano in un libro che non dovrebbe avere altro scopo co altro scopo se non l'edificazione dei lettori!

I. L'accessione di Francesco I. o di Luigi XIV al trono ale così anno di imperiale, così sovente tacciata di pretensione intollerabile, di smisurata ambigiano smisurata ambizione, sarebbe stata in realtà un bene per l'Auropa e per la Chiesa, perchè avrebbe unite la Francia e pAu-stria, avrebbe cana stria, avrebbe soppresse le rivalità delle due nazioni, o al mali le avrebbe diminati le avrebbe diminuite, impedendo così una moltitudine di mali che hanno sin d'allora oppressa l'Europa.

II. Il pericolo protestante, alla fine del secolo decimo, fu non fu settimo, fu più minaccioso del pericolo turco. Questo non fu acuto che ad un cost acuto che ad un certo momento, causa l'imprevidenza, l'incuria, i disordini dell'acuto d

Come ipnotizzata alla vista della Mezzaluna, la Germania iò ingrandira a compania della Mezzaluna, la Germania i disordini dell' amministrazione dell' Impero. lasciò ingrandire e svilupparsi il pericolo eretico e, quando lo riconobbe non cre si riconobbe, non era più tempo di combatterlo e di arrestarne il cammino, che giunse sino ad annientare il santo Impero romano cattolico, per fondare sulle sue rovine l'egemonia d'un Impero

La Francia, che credette buona cosa di conservare allora, pel bene delle missioni, buoni rapporti coi Turchi, non merita luterano. dunque maggiori rimproveri, per questa politica, dei Principi tedeschi, che sostennero, forse senza volerlo, ma assai efficacemente, gl' interessi protestanti, mentre Leopoldo I. contribuiva, per ambizione, alla fondazione del regno di Prussia.

Queste rivelazioni, pur essendo poste a fianco della storia d'un pio personaggio, missionario e taumaturgo, non sono meno interessanti, e noi confessiamo di esservici soffermati volentieri, lasciando parlare soprattutto gli avvenimenti e spiegando in gran luce le lettere e le relazioni rimaste sin qui all' ombra degli Archivi di Vienna, di Venezia, di Roma e di altre cancellerie che si occuparono del P. Marco ed ebbero rapporti

Osiamo dunque sperare che la nostra opera non sarà letta soltanto dai cristiani ferventi e dagli amici del soprannaturale che vi troveranno un campo abbondante per le loro pie osservazioni, ma anche dagli storici, dagli eruditi, dai critici, avidi di raccogliere dei dati che crediamo nuovi, per poter esaminare, in favore della nostra nazione, qualche pagina di storia, che la passione settaria aveva oscurata, snaturata, falsificata.

Avremo così la gioia d'aver scritto un libro che sarà utile alle anime e le edificherà mettendole dinanzi ad un grande modello, e al tempo stesso darà soddisfazione ai sapienti e agli amici della storia. Una volta di più, lavorando per la causa sacra di Dio e della religione, avremo servito ad una seconda causa, che un cuore di cattolico e di religioso non disgiunge mai dalla prima, quella del patriottismo.

Come lo stesso P. Marco, così virtuoso, così soprannaturale, e al tempo stesso così devoto all'Imperatore, noi siamo prima per Iddio e vogliamo la sua gloria; poi siamo pei nostri fratelli, pel bene pubblico, per la nostra nazione, di cui cerchiamo di difendere gli interessi e di rivendicarne l'onore, tanto più che qui si tratta della pura verità.

"La pura verità ", il P. Marco la servi in tutta la sua vita, opponendola spesso alla politica e mettendola al di sopra del . suo riposo.

Possiamo noi averla servita come lui, rivelando le meravi; glie di Dio nella sua anima e la sublimità delle sue virtù; mostrando al tempo stesso come, in un'ora decisiva della storia, egli contribuì con la sua intrepida energia a salvare il mondo e la civiltà cristiana; come infine, intorno a questi avvenimenti che riempiono la fine del secolo decimosettimo, la politica della Francia e la figura del suo Monarca che tanto si cercò di diffamare, appariscono giustificati e vendicati.

È il castigo della politica ed il trionfo della verità, a cui dall'alto del cielo applaudiscono senza alcun dubbio i due eroi della battaglia di Vienna che il nostro racconto mostrerà così uniti: il re Sobieski, riconoscente alla Francia, in nome della Polonia liberata, e il P. Marco d'Aviano riconciliato con essa.

Oyarzun, Guipuzcoa, 4 ottobre 1920 festa del N. P. S. Francesco.

Fr. Ernesto Maria da Beaulieu
O. M. C.

#### PROTESTA

In conformità al Decreto di Urbano VIII dichiariamo, circa i fatti narrati nella vita del P. Marco d'Aviano, di sottomettere sin d'ora i nostri giudizi a quelli della santa Chiesa Romana, di cui siamo figli obbedienti e devoti,

GLI AUTORI.





#### OPERE CONSULTAZE

- Processus beatificationis et canonizationis servi Dei P. Marci ab Aviano. Romæ, 1912.
- Notizie storiche concernenti l'illustre servo di Dio Padre Marco d'Aviano, compilate dal Padre Fedele da Zara, divise in due tomi. Venezia presso Simone Occhi. (Introduzione in data 1797).
- Corrispondenza epistolare tra Leopoldo I, Imperatore, ed ll P. Marco d'Aviano, cappuccino, dai manoscritti originali tratta e pubblicata da Onno Klopp. Graz, lib. Styria, 1888.
- Lettere inedite del P. Marco d'Aviano, scritte negli anni 1682-83 all' Ecc.mo Signor Conte Francesco della Torre, ambasciatore imperiale a Venezia. 1893.
- Secondo Centenario della Liberazione di Vienna dall'Assedio del Turchi (1683-1883).

  Ricordi storici raccolti da Filippo Lancelloti, principe di Lauro, Roma, tip.

  Cuggiani. 1883.
- Authentisirter Begriff des Wunderthütigen Glaubens Heyl-würkenden Seegens und auf solche Benediction von Gott ertheilter Beneficien und erfolgten vilen Wundersamen Begebenheiten des Gottselingen P. Marci de Aviano Capuciner-Ordens Predigern. Auss dess Hochioürdigsten Fürsten und Herrn, Herrn Johann Christoph, Bischoffen zu Augspurg dess H. Röm. Reiches, Fürstens Guädigistem Beielch legitime examinirt und aldann in offenen Druck gegeben.
- Durch Frantz Wilhelm Aymair. J. U. D. Protonot. apost. Hochfurstl, Rath und Fiscalen mit Erlaubniss der Obern nicht Nachzudrücken. Augspurg, gedruckt bey Simon Betzschneider, 1681.
- Apologia di honore per il Rev.do religioso e devoto Padre Marco d'Aviano cappuccino, data in luce in ossequio della amata e infallibile verità. I. O. (Traduzione dal tedesco, stampata da Sebastiano Hausser (1682).

- P. Marcus von Aviano. Ein rettungsengel in scheverer zeit hebensbild, von M.
- Per la solenne ricorrenza del secondo Centenario della liberazione di Vienna. Appunti storico-morali del D.r Don Giovanni Chelmecki, deputato al Parlamento dell'Impero Austro-Ungherese. Roma, tip. edit. Romana, 1883.
- Vita di Leopoldo I Imperatore, scritta da Constanzio Roncaglia della Cong. della - Madre di Dio. In Lucca, MDCCXVIII, per Leonardo Venturini,
- L'Ungheria Compendiata dal Sig. Co. Ercole Scala e novamente ristampata. In Mo-
- Historia della Vita di Carlo V. Duca di Lorena e di Bar., generalissimo delle truppe imperiali, da Gio. Bielic Nolano, presso Conzatti e Batti. In Venezia, 1699.
- Le P. Marc d'Aviano. La délivrance de Vienne en 1683. Voyage de Marc d'Aviano. dans les Pays-Bas en 1681, par Ernest Rembre, chanoine honoraire de Bruges. Extrait de la Revue: Précis historique, 1884. Bruxelles, Wromant, 1884.
- Deuxième Centenaire de la délivrance de Vienne par Jean Sobieski, 1683, 12 septembre 1883. Extrait du Bulletin littéraire et scientifique de l'Association des
- Michele Paloci Pulionani. Varietà bibliografica pel secondo Centenario della liberazione di Vienna, 1683-1883. Estratto dal periodico La Rassegna Italiana del
- 15 settembre 1883. Roma, tip. edit. romana, 1883. P. Hilaire de Barenton. Un Thaumaturge au dix-septième siècle: Le P. Marc d'Avlano. Extrait des Etudes franciscaines. Couvin, maison Saint-Roch,
- P. EDOUARD D'ALENÇON, archiviste général. Les Petits-fils du grand Rol. Documents inadite. Paris (Paris (Paris)) inedits. Paris, (Euvre Saint-François d'Assise, 1900.
- Histoire de Pologne, avant et sous le roi Jean Sobieski, par M. De Salvandy, de l'Académie française. 2 vol. Bruxelles, Wouter et C.ie, 1841.
- Lettres du Roi de Pologne Jean Sobieski à la Reine Marie-Casimire, pendant la campagne de Vienne, traduites par M. le Comte Plater, et publiées par N. A.
- Sobieski et la mission de la Pologne, par le Baron Kervyn de Volkaersneke, Lille,
- Études sur l'Autriche. Le Kahlemberg. Notes de voyage et d'histoire, par Joseph
- Histoire de Jean Sobleski, rot de Pologne, par l'abbé Cover. 3 vol. in 8. Varsavie et Paris chez Duchesco.
- Analecia Ordinis Frairum Minorum Capuccinoru II. Rivista mensile che si stampa a Roma (Passim ad Passim ad a Roma. (Passim ad Documenta antiqua).

## INDICE

|                                                                                                                                                                                  | oag. v         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Al cortese Lettore                                                                                                                                                               | " · · · vII    |
| Introduzione.                                                                                                                                                                    | " XV           |
| Opere consultate.                                                                                                                                                                |                |
| DRIMA PARIE                                                                                                                                                                      |                |
| L'Apostolo e il Taumaturgo.                                                                                                                                                      |                |
|                                                                                                                                                                                  | " 1            |
| Capitolo I. Preparazione provvidenziale (1631-1665)  Capitolo I. Preparazione provvidenziale (1631-1665)  Capitolo I. Preparazione provvidenziale (1631-1665)                    |                |
| Capitolo I. Preparazione provvidenziale (1031-1005)  II. Gli umili principii di una grande carriera (1665-                                                                       | , 17           |
| 1676)                                                                                                                                                                            | " 27           |
| III. Primi miracoli (1676)                                                                                                                                                       | , 40           |
| "IV. Le Benedizione minacorrale (1676-1980)                                                                                                                                      | " 53 .         |
| V. La guerra al peccato mortale (1680).                                                                                                                                          | " 70           |
| " V. La guerra al peccato inovata  VI. Primo viaggio in Germania (1680).  VI. Primo viaggio in Germania (1680).                                                                  | , 86           |
| VI. Primo viaggio in VII. Alla Corte Imperiale (1680) VII. Alla Corte Imperiale (1680)                                                                                           | , 101          |
|                                                                                                                                                                                  | , 123          |
| IX. Verso la Handa (1681)                                                                                                                                                        | , 148          |
| "X. Verso la Flancia (1681) X. Viaggio in Flandra (1681) "X. Viaggio in Flandra (1681) | , 165          |
| "X. Viaggio in Fiandra (1001) "XI. Prove e consolazioni (1681-1683) "XI. Prove e precursore (1682)                                                                               | " 186          |
| vii Profeta e piccina                                                                                                                                                            |                |
| OFFICINDA PARIL                                                                                                                                                                  |                |
| re restagno della Cristiania.                                                                                                                                                    | 201            |
|                                                                                                                                                                                  | " 201<br>" 218 |
| Capitolo I. Alla vigilia di gianda di Vienna (1683)                                                                                                                              | ″ 240          |
| Capitolo I. Alla vigilia di grandi allarmi (1005)  II. L'assedio e la liberazione di Vienna (1683)  III. Al domani della Vittoria (1683)  III. Al domani della Vittoria (1686).  | 267            |
| III. Al domani della (1686).  IV. La presa di Buda (1686).  " a pacificatore (1687-1688).                                                                                        | 206            |
| " IV. La presa di Buda (1080).  V. Diplomatico e pacificatore (1687-1688).  V. Diplomatico e pacificatore (1689-1696).                                                           | 211            |
| V. Diplomatico e pacifica (1689-1696). VI. Instancabile zelo (1689-1696).                                                                                                        | 336            |
| VII. Instancable 2010  VII. Il soccorso di Maria  VIII. Il soccorso di Maria  VIII. Il soccorso di Maria                                                                         | • 1)           |
| " and the mitacon contraction                                                                                                                                                    | 375            |
| " ti -alacte CONSIGNOTO                                                                                                                                                          | 2017           |
| X. Il cuore del P. Marco                                                                                                                                                         | // //12        |
| " vi vieta eroiche · · ·                                                                                                                                                         | 121            |
| " vit 1, ultimo viaggio (1099).                                                                                                                                                  | " AAO          |
| XII. L ditinio video XIII. Cilorificazione postuma                                                                                                                               | , MGO          |
| Documenti giustificativi                                                                                                                                                         | , , 409        |
| Documenti giusiiiio                                                                                                                                                              |                |
|                                                                                                                                                                                  |                |

#### ERRATA

#### CORRIGE

| 20 2 2 3 3 | : (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) | 3  | nvece di al qual (1065-1067) pittosto di lui maggiormente. abbisognesse seguenti che seg (1681) dell' Austria. coma nell' at- atiesa predicava l' apostolato si avvicina e perchè conose causa che che poterono nella mente | dell'Austria?  come nell'attesa prediceva l'apostolo si avvicinava |
|------------|-------------------------------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| 3          | 308                                       | 38 |                                                                                                                                                                                                                             | nella sua augustissim                                              |
| 3          | 323                                       | 35 | vostro augustis                                                                                                                                                                                                             | simo si gli imponeva                                               |
| :          | 333                                       | 19 | se gli imponeva                                                                                                                                                                                                             | possedeva un                                                       |
| ٠ ;        | 350                                       | 21 | possedeva in u                                                                                                                                                                                                              | n che gli valse                                                    |
| 4          | 368                                       | 33 | che gli valsero                                                                                                                                                                                                             | cue go                                                             |
|            |                                           |    |                                                                                                                                                                                                                             |                                                                    |

#### PRIMA PARTE

### L'APOSTOLO E IL TAUMATURGO







#### CAPITOLO I.º

#### Preparazione provvidenziale

(1631 - 1665)



L viaggiatore che percorresse oggi il nord dell'Italia, quelle contrade così fiorenti e così prospere, difese dai contrafforti delle Alpi e che schiudono le loro ridenti vallate ai zeffiri dell'Adriatico ed al sole del Mezzogiorno, proverebbe una impressione di ben viva tristezza, alla vista delle rovine accumulate da una recente invasione.

Terre deserte, perchè, gli abitanti le abbandonarono in fretta, in un momento di panico violento, villaggi distrutti e rovine fumanti, colline sventrate dalle esplosioni, foreste abbattute o abbruciate, campi solcati da trincee forse ancora ripiene di rottami e di cadaveri o miseramente franate; quale devastazione deve presentarsi allo sguardo, in quel Friuli così pittoresco, in quella regione dove sorgono le cittadine di Aviano, di Pordenone, di Roveredo, su quelle rive del Tagliamento e della Piave, fiumi che ora acquistarono una nuova pagina di celebrità mondiale!

Nel tempo in cui incomincia la nostra storia, quella stessa regione si trova al domani di una simile calamità, di una invasione di Turchi, i quali non discendono dalle montagne, perchè le Alpi hanno sempre opposto loro una insormontabile barriera, e l'eroe che sta per nascere, contribuirà a tenerveli sempre lontani; ma che risalendo dal mare, da un punto sopra

Venezia, dove il pascia Iskander è riuscito a sbarcare le truppe, si avanzano verso il Nord, seminando dappertutto il terrore e la strage.

Come ora, la Piave è la linea di arresto dell'invasione. Venezia rimane sempre l'indomabile città, mai violata e sempre minacciante la Mezzaluna; ma, sui primi pendii delle montagne, cento e ottantadue città o villaggi sono distrutti, diecigne, cento e ottantadue città o villaggi sono distrutti, diecigne, cento e ottantadue città o villaggi sono distrutti, diecigne, cento e ottantadue città o villaggi sono distrutti, diecigne, desolazione, macerie fumanti, in mezzo alle quali appariscono delle ossa per metà calcinate, e che verranno pietosamente raccolte, senza seppellirle, quasi a conservare, con la vista di esse, una santa collera contro l'infedele, congiunta al deciderio della rivincita.

desiderio della rivincita.

Stante la somiglianza dei fatti, come si può ommettere, dopo la recente invasione, di rievocare il ricordo dell'invasione mussulmana avvenuta al tempo di Bajazet II, e come introdursi in modo meglio appropriato e più logico a descritordursi in modo meglio appropriato e più logico a descrivere le gesta di un eroe che passò la sua vita nel combattere introdui?

Tanto più che queste due invasioni, avvenute a parecchi secoli di distanza, sono unite da un vincolo misterioso, mentre la Provvidenza ha fatto dell'una la replica dell'altra, il coronamento, in certa guisa, dell'opera di Marco d'Aviano, poiche alle presenti distruzioni segue la grande vittoria del 1919 che alle presenti distruzioni segue la fine definitiva, sia religiosa che segna la rovina, la sconfitta, la fine definitiva, sia religiosa che politica, della potenza dei turchi.

Fra i colpiti dalla barbara invasione di Bajazet va annoverata una giovane sposa la quale, condotta in schiavitù e caduta a Costantinopoli in potere di un pascià, fu chiusa in un duta a Costantinopoli an potere di un pascià, fu chiusa in un dare con tanta segretezza, da non poter mai dare sue notizie.

La si credeva morta e suo marito era già passato a seconde nozze, quando l'infelice, essendo riuscita a fuggire, riapparve al paese nativo.

Si comprende facilmente l'emozione prodotta da tale ritorno. Era un romanzo vissuto, tragico, il cui ricordo si conservò lungamente nella regione, custodito particolarmente nella famiglia dei Cristofori a cui apparteneva l'eroina, e della quale sarebbe sorto un vendicatore.

Il capo della casa era allora Marco Cristofori, ragguardevole persona di Aviano, a cui un atto parrocchiale dà il titolo di Illustrissimo. Ciò che ancor rimane della casa paterna, rivela però che, prima di una decadenza che si sa essere stata recente, la famiglia doveva annoverarsi tra le principali e più ricche della città.

Tutto fa credere che appartenesse a quella classe di borghesi, arricchiti col commercio e allora così numerosi nei dominii della serenissima Repubblica di Venezia.

Dio, che avea predestinato uno de' suoi membri all'alta missione di comparire alle corti e di parlare dinanzi ai principi, lo preparava così da lontano, all'acquisto di una educazione che soltanto la nascita e la consuetudine possono offrire nell'età giovanile, in un ambiente favorevole agli usi del mondo e di ciò che si chiama il buon gusto, la nobiltà, la distinzione dei modi.

Certamente per ragioni del suo commercio, Marco Cristofori aveva abitato per qualche tempo nella vicina città di Pordenone, che gli aveva dato la sposa, una patrizia, per nome Rosa Zannoni; ma egli era ritornato presto ad Aviano sua patria.

Questa cittadina, adagiata graziosamente tra i primi monticelli sparsi ai piedi delle Alpi carniche, è oggi un capoluogo della provincia di Udine, nel Friuli, e conta circa undicimila abitanti.

Il primo frutto del matrimonio del Cristofori fu una bambina, Catterina Anna; a questa, cinque anni più tardi, seguì il maggiore dei figli, di cui scriviamo la storia, poi, nel 1643 e nel 1645, altri due fanciulli, Angelo ed Antonio.

Il secondo di questi figli, che doveva illustrare la famiglia, fu battezzato il giorno stesso della sua nascita, 17 novembre 1631, dal degno Arciprete di Aviano, Ermenegildo de Gregori, che gli impose i nomi di Carlo-Domenico.

La benedizione di Dio posava sopra il neonato, e un prodigio stupendo, simile a quello di cui furono favoriti i suoi due gloriosi patroni e con i quali egli già acquistava una somiglianza, illustrò la sua culla.

La fiaccola accesa di S. Domenico e la luce che circondava il palazzo dei Borromeo alla nascita di S. Carlo, parvero irradiare, una notte di Natale, il volto del fanciulletto addormentato.

Rosa Zannoni, donna assai positiva e poco credula, imbarazzata per quella luce che dava al suo cherubino una così dolce aureola, volle dapprima attribuirla ad una causa naturale, e non fu se non dopo reiterati esperimenti e attente ricerche che ella dovette riconoscere che il prodigio veniva dal Cielo. Tremante di commozione, ritorno appresso della cara culla sempre illuminata, s'inginocchio per adorare i disegni di Dio, forse già intravvedendo i grandi destini del fanciullo di benedizione.

Al domani, la felice madre, incapace di trattenere la sua gioia, s'affrettava di correre a Pordenone per narrare a Marietta Zannoni, sua vecchia madre, e a sua sorella Elisabetta, vedova del conte Francesco Perro, il segno straordinario con cui il cielo aveva visitato la sua casa. Quelle due signore, in una deposizione giuridica e con giuramento, affermarono di aver udito dalle labbra stesse della felice madre la narrazione del prodigio.

Intorno all'infanzia del servo di Dio non conosciamo altro che questo fatto di cui egli stesso, in una delle sue lettere all'imperatore. l'imperatore Leopoldo I, ne fa menzione, assieme a quello di un istitutore del villaggio che gli faceva scuola ad Aviano.

Questo particolare non è privo di grazia. Egli cita una sentenza, scritta in forma di quartina sulla lavagna su cui al-lora s'insegnava a lora s' insegnava a leggere, e la cui cadenza doveva facilmente imprimerci nella imprimersi nella memoria dei fanciulli.

> Ama Dio e non fallire. Fa pur bene e lascia dire. Lascia dire a chi lo vuole. Ama Dio di buon cuore.

In questi versi era tracciata una bella linea di condotta e Carlo Cristofori, imprimendola sopratutto nella sua anima, ne faceva già la recola di

faceva già la regola di sua vita.

«La pietà, scrive il suo biografo, il P. Cosmo da Castel-ico, che fu por mano e franco, che su per venti anni il suo inseparabile compagno e il considente dei musi il suo inseparabile compagno e il confidente dei suoi più intimi secreti, era innata in questo fanciullo, e preventa il fanciullo, e prevenne l'età della ragione. La sua compassione per i poverelli comi per i poverelli era così viva, che per essi si privava dei dolci che a lui soverte una consi viva, che per essi si privava dei che che a lui sovente venivano dati. Nulla eguagliava l'orrore che a lui ispirava il per a lui ispirava il peccato, se non forse l'amore istintivo per la purità, e la curre la purità, e la cura con la quale fuggiva, anche da lontano, tutto ciò che avera tutto ciò che avesse potuto offuscarla. Io, che a più riprese ho ascoltato la sua corf ascoltato la sua confessione generale, posso attestare che egli non perdette mai la non perdette mai la grazia di Dio, e che entrò nell'eternità con la sua innocenza con la sua innocenza battesimale ».

Ma vi ha un sentimento che dovette scolpirsi profonda-nte nel cuore del cominento che dovette scolpirsi profondamente nel cuore del fanciullo sin dalla sua prima età, non fale testimonianze su questo argomento siano deficienti, non fa-remo però fatica a

remo però fatica a completarle.

Il ricordo dei Turchi, che un secolo prima avevano invaso preve pianura di Asia. la breve pianura di Aviano, l'abbiamo già detto, era sempre assai vivo nella cittadia. assai vivo nella cittadina. Un avvenimento di questo genere lascia delle traccio avvenimento di questo gini lascia delle traccie profonde, se ne parla con terrore e pimmaginazione dei fanciulli, nutrita da quei terribili racconti, rimane vivamente impressionata.

Ciò doveva accadere certamente anche al giovane Cristofori, il quale, giocando con i suoi piccoli compagni, aveva potuto vedere non di rado i guasti prodotti dall'invasione, la
vecchia chiesa di recente restaurata, l'antico e fortificato castello in rovina, le ossa calcinate sparse tra le macerie. In famiglia egli udiva narrare la strana e drammatica storia che,
per lungo tempo, aveva fatto sventolare sopra la casa come
un funebre velo, e che al suo tempo conservava ancora una
aureola di leggenda.

In quella atmosfera che noi non facciamo fatica a ricostruire, Dio, che lo destinava alla lotta contro i Turchi, formava già la sua anima, e il fanciullo doveva intendere nel suo cuore questo appello, ancora vago, ma che dippoi doveva pre-

cisarsi e divenire la sua vocazione speciale.

Non se ne può dubitare quando si pensi al posto grande che i Turchi occuparono nel suo pensiero in tutti i momenti solenni della sua vita, e in modo speciale nella sua fuga dal collegio di Gorizia e che ora stiamo per narrare.

La posizione sociale dei Cristofori era tale che essi riputavano un dovere il dare ai loro figli una più larga istruzione, una più completa educazione di quella che poteva darsi ad Aviano, dove il buon maestro dalle sentenze rimate, già citato,

'diveniva in breve insufficiente.

Ora, non molto lontano, nella città di Gorizia, i Padri della Compagnia di Gesù avevano aperto un collegio. La rinomanza dell'educazione impartita da quei santi religiosi, il buon successo che essi riportavano dappertutto; fecero si che il loro istituto addivenisse ben presto uno dei più conosciuti e dei più fiorenti della regione. Quando Marco Cristofori giudicò che suo figlio maggiore fosse atto ad approfittare delle loro lezioni, egli lo condusse a quei maestri.

Bisogna confessare che questi non conobbero a bella prima il tesoro che inviava loro la Provvidenza. Carlo Cristofori, umile, timido, stava nascosto volentieri. D' altra parte egli non era uno di quelli allievi brillanti che apprendono a colpo d'occhio, sia pure superficialmente, quanto viene loro insegnato. La riflessione, la maturità che usava nello studio, lo facevano passare per uno spirito lento, e i suoi maestri, che molto l'amavano per la sua angelica pietà, pei suoi modi dolci ed affabili, obbligati forse dal gran numero degli studenti a procedere nell'insegnamento con una certa rapidità, non ebbero verso di lui quella pazienza che sarebbe stata necessaria.



Avvenne che il fanciullo si perdette d'animo, la sua fisionomia, così aperta e così franca, sembrò velarsi ad un tratto da una preoccupazione di cui serbava il segreto. Egli non era stato mai troppo espansivo, ma allora, non trovando al suo fianco un confidente, un consigliere che avesse potuto illuminare il suo spirito, divenne più chiuso, quasi silenzioso, impenetrabile.

Non era difficile il comprendere che una crisi stava preparandosi in quell'anima di adolescente. In qual modo si sa-

rebbe risolta?

A Gorizia, come in tutti i Collegi, le passeggiate erano in onore. E' cosa al tutto necessaria infatti, per rompere la monotonia delle giornate assorbite nella fatica dello studio, di concedere alle membra che si sviluppano, degli esercizi salutari, e poter così ricreare lo spirito con le fatiche del corpo. Perciò, in quelle passeggiate all'aria aperta, in quelle escursioni attraverso alla campagna, la sorveglianza diveniva meno attiva, la libertà più grande. Il buono spirito nondimeno che la Compagnia di Gesù alimenta nelle sue case, previene tutti gli abusi ed impedisce le stravaganze.

Un giorno però la confidenza dei maestri fu tratta in inganno e furono rese vane le loro precauzioni. Al ritorno dalla passeggiata un allievo manca all'appello. Carlo Cristofori, colui che per la sua condotta esemplare e per la sua grande pietà tiene da sè lontano ogni sospetto, non è rientrato coi suoi condiscepoli. Questi l'hanno véduto, si sono intrattenuti ed hanno giocato con lui, poi è scomparso. Si erano accorti del suo aspetto preoccupato, ma, d'ordinario sempre grave e serio, nessuno aveva dato importanza alle rughe della sua

fronte, alla tristezza dei suoi occhi.

Si è forse smarrito? Gli è sopraggiunto un qualche accidente? Si fanno tutte le supposizioni, ma a nessuno viene al pensiero che quel ragazzo modello abbia potuto fuggire.

Perciò, temendo una disgrazia e presi da vive apprensioni. i Padri mandano dei servi a cercarlo ed essi medesimi vanno in traccia di informazioni. Si fruga per i boschi, si esplorano i burroni, si interrogano i passanti, si chiama ad alte grida, ma invano: il giovane è irreperibile.

Mentre lo si va cercando in tal guisa, egli è già lontano dal suo collegio, e sta eseguendo un disegno già prestabilito; il suo cammino è diretto verso le nazione dei Turchi che egli vuol convertire alla fede, felice se potrà ottenere nella sua impresa la palma del martirio.

In lui, che non si sentiva inclinato allo studio delle lettere,

germogliò una novella vocazione, alimentata dai ricordi rice-

vuti nel suo paese natio.

Così santa Teresa, nell'età giovanile, fuggiva col fratello Rodrigo dalla sua casa e dal suo giardino, dove aveva costruito i suoi eremitaggi, per andarsene verso le terre dei Mori. Così S. Francesco salpava il mare, abbandonando le sue nascenti istituzioni, per presentarsi al sultano d'Egitto e predicargli Gesù Cristo.

Nel modo di procedere del giovane Cristofori, vi ha qualche cosa e della grandezza d'animo della figlia dei cavalieri di Castiglia e degli ardori serafici di colui che presto lo accogliera nel numero dei suoi discepoli, nella famiglia dei Frati

Minori.

Senza riflettere alle inquietudini mortali causate dalla sua assenza, lo scolaro, animato dalla nobile ambizione che pervade il suo cuore, affretta il passo, e rinunciando anche al riposo della notte, alla fine del secondo giorno arriva alla città di Capodistria. Spossato dalla fatica, va a chiedere ospitalità al Convento dei Cappuccini.

Con piena confidenza egli batteva a quella porta, poichè la casa dei Cristofori ad Aviano era l'ospizio dei religiosi di San Francesco. La sua famiglia, secondo l'uso degli italiani, possedendo la lettera di affigliazione, era come imparentata con l'Ordine. In quell'umile conventino era dunque in casa sua e in una maniera più vera ancora di quella che egli

si immaginava.

Il Padre Guardiano, al quale fu tosto presentato, il Padre Policarpo da Vicenza, conosceva assai bene la sua famiglia. Fece perciò al fuggitivo la più affettuosa accoglienza. Presso di lui il giovane trovò non soltanto il riposo e le cure che richiedeva il suo corpo estenuato da due lunghe giornate di digiuno e di marcia forzata, ma sopratutto il consiglio e la luce che gli erano ancora più necessari.

Egli pote aprire il suo cuore, rivelare le sue aspirazioni che erano la cagione della crisi per la quale passava la sua

anima e che si scioglieva in quella strana odissea.

Il prudente superiore, edificato quanto sorpreso nell'ascoltare questa confidenza, non fece fatica a risolvere il caso

come lo richiedeva la saggezza.

S'affretto ad assicurare la famiglia ed i maestri di Gorizia; poi, siccome l'esperienza dimostrava che la vita del collegio non conveniva affatto al giovane Cristofori, lo fece ricondurre a' suoi genitori.

Era su altro terreno che egli doveva misurarsi coi Turchi.

La Provvidenza lo conduceva quasi per mano all'incontro di questi infedeli; ma, essendo che le vie di Dio sono d'ordinario secrete e remote, il giovane fuggitivo del collegio, sognando viaggi attraverso l'Adriatico e sbarchi fantastici sulle terre del Sultano, era ben lungi dal supporre che riposandosi, dopo la sua scappata, in un convento di Cappuccini, era giunto al termine.

Egli dovè serbare un grato ricordo dell'accoglienza ospitale ricevuta, e il suo cuore riportare una impressione incancellabile di quel chiostro povero ed austero, sotto il quale aveva spaziato con le sue riflessioni, di quel santuario privo di ornamenti, ma tutto impregnato di soave devozione, dove la tempesta del suo animo s'era calmata, della grave salmo dia di quei religiosi che l'aveva immerso in una gioia si dolce.

Veramente egli aveva ivi passato le ore decisive della sua

vita: San Francesco l'aveva colto nei suoi lacci.

Sia però perchè cercava di lottare contro le interiori attrattive, sia perchè istruito da una prima esperienza, non voleva ora seguire troppo alla leggera l'impulso del cuore, egli rimase ancora al secolo per due anni. Le grandi cose che voleva porre in esecuzione, le meditava, le pesava e procurava, prima di intraprenderle, di misurare le sue forze. Il lungo indugio che pose a fare i primi passi, ci fa ritenere come non improbabile la supposizione, che incontrasse degli ostacoli.

Nessuna vocazione ne va esente, sopratutto quando da questa vocazione dipende una serie di opere straordinarie per

il bene della Chiesa e per la salute delle anime.

Ma la grazia di Dio agiva con una forza sempre più grande e l'anima del fanciullo aveva già appreso a nulla rifiutarle. Sicuro della divina chiamata, Carlo Cristofori non esitò e, questa volta, lo si vide, non più come pellegrino, ma come postulante riprendere la via del Convento dei religiosi Cappuccini.

Senza dubbio egli aveva fatto questa scelta, perche la sua natura ardente, generosa, avida d'immolazione, trovava la delle austerità speciali: la povertà sofferente, il disprezzo assoluto del mondo; ma anche perchè vedeva effettuato, nel passato come nel presente di quest' Ordine, l'ideale che la sua immaginazione non cessava di accarezzare, quello del missionario, del conquistatore di anime, dell'apostolo avido di sacrifici e zelante sino al martirio.

Lo zelo che aveva trasportato San Francesco di la dai mari, sulle rive dell'Oriente e dell'Africa, per convertire il Sultano, vi gettava sempre le sue vive fiamme, e Carlo Cristofori, che ne sentiva di simili nella sua anima, diceva a se stesso che il

suo posto era già segnato in quelle armate di veri discepoli del Serafino di Assisi.

Ammessovi dal Provinciale, Padre Luigi da Verona, prese la via di Conegliano, dove si trovava il noviziato, e il 21 no-la via di Conegliano, dove si trovava il noviziato, e il 21 no-la via di Conegliano, dove si trovava il noviziato, e il 21 no-la via di Conegliano, dove si trovava il noviziato, e il 21 no-

francescano.

Carlo-Domenico Cristofori, per meglio dimostrare che diveniva un uomo nuovo, prendeva pure in quel giorno un nuovo veniva un uomo nuovo, prendeva pure in quel giorno un nuovo nome, il nome di Marco che doveva illustrare e la sua faminome, il nome di Marco che l'aveva ricevuto nel novero glia e la sua patria e l'Ordine che l'aveva ricevuto nel novero dei suoi figli. E' con questo nome che noi da qui innanzi lo chiameremo.

Marco era il nome di suo padre e il nome del grande E-vangelista, che è il patrono della città e degli Stati di Venezia. La Repubblica, per accogliere le reliquie di San Marco, portate da Alessandria, aveva costruito, nel cuore della città e sulla riva del mare, il più bello dei suoi santuari, tempio nazionale cui ogni secolo arricchiva coi trofei di qualche novella vittoria. Sotto la sua volta scintillante di mosaici dorati e di pietre preziose avevano risuonato le mille e mille volte gli accenti della supplica e del dolore, come quelli dei più solenni atti di ringraziamento.

Ornato di quelle opime spoglie, strappate al nemico e poste così in salvo per la civiltà, il monumento appariva quale una visione d'Oriente sotto il cielo d'Italia, luogo santo, dove palpitava l'anima nazionale, dove tutto le rammentava la sua storia e le sue glorie, tempio della sua riconoscenza a Dio di cui aveva così valorosamente servito la causa, mentre che il Leone di S. Marco, portato esso pure dalle spiagge del Levante, sembrava, sulla laguna, la minaccia perpetua dell' Evangelista contro la barbarie che deteneva i Luoghi Santi.

Da quelle spiagge erano già partite tante spedizioni, tanti gloriosi condottieri, i quali avevano scritto il nome di Venezia a caratteri d'oro a Malta, a Rodi e su tutte le sponde del Mediterraneo, come vi avevano scritto il nome della Francia i Giovanni de Lavalette ed i Villiers de l'Isle d'Adam.

Un novello eroe sorgeva a continuare l'opera di quegli illustri capitani, sebbene su altro teatro, legando il suo nome ad una delle più grandi vittorie che la potenza cristiana abbia riportato sui Turchi.

Il nome di S. Marco e l'ombra del Leone di Venezia, presso del quale egli cresceva, lo predestinavano alle brillanti con-

In quel novello Marco, nascosto nell'oscurità di un novi-

ziato e che nessuno ancora può rivelare agli uomini, il demonio ha riconosciuto un atleta e indovinato il formidabile avversario che un giorno scuoterà le porte del suo regno; perciò si sforza, sin dai primordi della sua carriera religiosa, di investirlo con terribili colpi. Con abile mossa vuol troncare quella vocazione, per lui così minacciosa. Il giovane, come lo vedremo durante tutta la sua vita, era di complessione delicata e debole di salute. Questo stato, nell'ora in cui doveva decidere del suo avvenire, diveniva per lui la sorgente di esagerati timori, di penosa tentazione, di cui soltanto coloro i quali da una fisica impossibilità sono tenuti lontani da un ideale ardentemente desiderato, possono comprendere il tormento. L'energia della sua volontà moltiplicherà senza dubbio le sue forze, ma sara ciò sufficiente per portare i pesi d'una regola austera, di molteplici privazioni, di continue penitenze? Piuttosto che vedersi condannato, dopo qualche sforzo, a mitigazioni e dispense, piuttosto che divenire un religioso incompleto, piuttosto che perdere le proprie forze e trovarsi inetto ad ogni lavoro, inutile a sè, al chiostro ed al mondo, non sarebbe meglio, mentre il passo decisivo non è ancor fatto, di ritornare indietro e vivere nel mondo? Terribile questione in cui la coscienza sembra impegnata e il cuore perplesso; dubbio crudele che il povero novizio, così attaccato alla propria vocazione e così desideroso di fare la volontà di Dio, non sa affatto risolvere.

La sua anima avvolta nelle tenebre è come una fragile barca sbattuta furiosamente dai venti e che si vede egualmente esposta, sia che corra verso l'alto mare, dove la tempesta sembra soffiare con maggiore violenza, sia che si diriga verso la spiaggia, tutta erta di scogli minacciosi.

Quanti novizi inesperti hanno conosciuto queste crudeli perplessità, questa sottile tentazione! Un incoraggiamento, una parola affettuosa bastarono talvolta a ridare loro la pace e la sicurezza.

Ma per agguerrire l'anima di Fr. Marco abbisognava una prova più dura e più lunga. Egli invece non soltanto non trova intorno a sè questo soccorso, questa luce che gli avrebbe ridato la gioia, ma Dio permette che la tentazione, da cui è afflitto, prenda, per così dire, corpo ai suoi occhi. Questo dubbio che lo tormenta e che non osa di confidare neppure al suo Padre Maestro, temendo che provochi il suo licenziamento, se lo ode esprimere brutalmente in faccia. Per di più, quella parola che gli penetra l'anima, è più che l'espressione di un dubbio, è una sentenza, un decreto che sembra definitivo. Un

religioso, eccesivamente severo, poco atto a conoscere gli uomini e che d'altra parte non aveva la missione di esporre il suo giudizio, pronuncia davanti a lui queste parole che, ahimè!, rispondevano troppo ai timori e alle segrete preoccupazioni del giovane: «Voi non sarete mai religioso. Voi non siete buono da nulla».

Bisogna anche dire, che alla sua innata debolezza, il novizio univa un altro difetto che sembrava rivestire un carattere di gravità in un Ordine povero i cui membri sono abituati per tempo a servirsi da se stessi e adattàrsi ad ogni sorta di piccoli lavori materiali, lavatura, cucitura, coltivazione dell'orto. Fr. Marco andava soggetto a frequenti distrazioni e perciò soggiaceva assai spesso a qualche disgustoso accidente che lo riempiva di confusione. Visibilmente pareva inetto ad ogni ufficio e non sembrava che potesse supplire a tale inettitudine con la facilità degli studi, la prontezza della intelligenza. Soltanto degli occhi esercitati, avvezzi a riconoscere delle vere qualità, molte volte nascoste dalla timidezza o dalla modestia, potevano comprendere ciò che quella intelligenza possedeva, in compenso, di assennatezza e di forza.

Queste deficienze del novizio erano anche compensate dalla sua ardente pietà e dalla sua esemplare virtù, qualità che agli occhi del suo Padre Maestro, uomo di esperienza e ben ispirato dal cielo, coprivano ampiamente le lacune, d'altronde secondarie, e, a suo giudizio, più apparenti che reali.

Ma il povero novizio scoraggiato non vedeva se non l'ostacolo che il demonio e la sua propria immaginazione esageravano a piacere, mostrandoglielo quasi insormontabile.

Avrebbe egli dovuto veder chiudersi davanti a sè le porte della vita religiosa, essere cacciato da quel noviziato in cui aveva trovata la pace, rigettato nel mondo come un miserabile rifiuto? Ma allora la sua vita sarebbe stata spezzata e diverrebbe ormai inutile e senza scopo. Ciò valeva la perdita di tutte le sue speranze, forse il principio della sua infelicità e la rovina della sua anima! Per comprendere tutta la vastità del suo dolore in faccia ad una prova di questo genere, bisogna conoscere con qual ardore un'anima pura e nobile si attacca al suo Ordine, al suo abito, alla sua Regola.

Il buon Er. Marco versa dapprima in secreto abbondanti lagrime; poi la preghiera apporta un po' di calma nel suo cuore e gli dà il coraggio di recarsi alfine ad ascoltar la parola decisiva, poichè egli sapeva dove trovare la luce.

Ripieno di ansie, temendo di udire confermata dalle labbra del Padre Maestro la sentenza brutalmente espressa da un religioso senza che ne avesse avuto il mandato, si presenta al direttore della sua anima, a questo Padre che egli amava, ed al qual nulla aveva nascosto dopo il suo ingresso nella casa di Dio.

Il P. Bernardo da Pordenone, destinato alla formazione dei novizi, era affezionato in modo speciale al figlio di Rosa Zannoni, sua compatriotta, non soltanto perchè conosceva ed amava la sua famiglia, ma perchè, da vero Padre Maestro, aveva penetrato i secreti di quell'anima, e intuiva tutti i tesori che racchiudeva e che Dio avrebbe più tardi rivelati in modo così glorioso.

Il suo sorriso, le sue parole di incoraggiamento furono simili al raggio di sole che dissipa la tempesta. Fin dalle sue prime parole, Marco era assicurato. Vedeva l'insidia tesagli dal demonio e usciva vittorioso dalla tentazione. Non doveva perdersi di coraggio, ma benedire Iddio che l'aveva guidato, al porto, e prepararsi a rispondere al suo appello, nel vicino giorno della professione, con una offerta totale di se stesso.

Mercè questo incidente, Fr. Marco aveva anche potuto fare un po' di esperienza intorno agli uomini, tra i quali, come il suo divino modello, sarà sino alla fine dei suoi giorni un segno di contraddizione, innalzandolo gli uni sino alle stelle, gli altri non desistendo dalle loro critiche, anche di fronte ai suoi più evidenti trionfi.

Dio permette che i suoi migliori servi siano talvolta misconosciuti, contrariati e anche non di rado perseguitati, e a tal fine lascia loro o dei difetti esteriori che i Santi, non curandosi di piacere al mondo, non pensano a correggere, oppure, come a Fr. Marco, una certa inabilità, dei casi di poco felice riuscita, che servono ad umiliarli ed anche come di contrappeso agli onori che essi ricevono. La loro virtù vi trova perciò una salvaguardia, e la loro santità, invece di perdere vi acquista un novello splendore.

Il pio novizio, ammessovi dalla Comunità, conscia delle virtà di lui, pronunciò i suoi voti il 21 novembre 1649, nella festa della Presentazione della SS.ma Vergine, consacrandosi come Lei al servizio del tempio e dell'altare.

Irreprensibile durante il suo noviziato, l'ardente giovane fece di questa professione il punto di partenza di una nuova vita di fedeltà alla Regola e di progresso nella virtù, elevandosi sempre più ad un'altezza che non doveva conoscere nè scoraggiamenti, nè debolezze. Egli non venne mai meno alle prese risoluzioni, nè si vide mai che si arrestasse o si ritirasse dal cammino della virtù. Si poteva già dire di lui, come del di-

vino Maestro, esemplare sublime del cristiano e del religioso, che cresceva in età ed in sapienza, davanti a Dio ed agli uomini, perfezionandosi egli senza interruzione a grado a grado, secondo che l'età gli permetteva di meglio conoscere ciò che esigeva da lui la vocazione religiosa, e le forze fisiche si sviluppavano, rendendolo più atto a proseguire le ardue ed austere vie, verso le quali si sentiva possentemente attirato.

Per il nuovo professo era giunta l' ora di incominciare gli studi della filosofia e della teologia; ma quando apparve la lista dei chierici che dovevano esservi ammessi, non senza stupore, si vide che il suo nome non vi figurava. I superiori avevano preso, senza dubbio, troppo alla lettera ciò che per una diffidenza esagerata Fr. Marco diceva di se stesso, intorno alla sua difficoltà di applicarsi allo studio. Fors' anche, vedendo il suo amore per la vita nascosta, per la contemplazione nella solitudine e nel silenzio, avevano voluto favorire queste felici disposizioni, ponendo, senza saperlo, le basi d'una perfezione che doveva rendere la vita del P. Marco tanto più fruttuosa quanto lo era stato nel suo principio, più umiliata e nascosta in Dio.

Nella vita di questo servo di Dio, noi avremo agio di osservare ben sovente questa aspirazione della sua anima verso il silenzio e la vita interiore, la sua intima avversione al tumulto, alle faccende e anche allo stesso ministero esterno.

Sono queste le anime che Dio sceglie per le grandi imprese. Egli può slanciarle in mezzo al mondo, perchè sono premunite contro tutti i pericoli e vi passano, come in mezzo ad una fornace, purificandosi sempre più. Inoltre nella loro umiltà egli trova una leva possente ed un mezzo per far risplendere le sue glorie, e nel tempo stesso una salvaguardia allo strumento prescelto. Il P. Marco passerà in mezzo agli onori senza risentire per un istante le attrattive della vanagloria; la sua vita si svolgerà in una azione incessante, sui teatri più agitati, nelle occupazioni più assorbenti e in mezzo a tanto strepito l'anima sua si terrà sempre raccolta e immersa nella preghiera.

La missione che lo attendeva, esigeva, nei disegni di Dio, questa segreta preparazione, e gli dava un tratto di rassomiglianza col Salvatore stesso, il quale, dopo il silenzio di Nazareth, inaugura il suo ministero col ritiro sulla montagna.

Al futuro apostolo però occorreva una formazione intellettuale, voluta da S. Francesco pei suoi discepoli, e che certamente i superiori aveano divisato di fargli impartire più tardi. Il passaggio per Conegliano di un eminente religioso,

il P. Fortunato da Cadore, che doveva poi divenire Generale dell' Ordine, fu l'occasione di cui si servì Iddio per affrettare quel momento. Intravedendo forse gli alti destini riservati da Dio a quel giovane religioso così umile, fece insistenza al P. Provinciale affinche permettesse a Fr. Marco d'incominciare senza indugio gli studi.

In quella novella carriera, sin dai primi giorni, egli guadagnò il cuore del suo lettore, il P. Antonio da Trento che, stupito nel vedere, sotto apparenze così austere, tanta modestia, tanto candore e tanta grazia angelica, aveva preso il vezzo di non designarlo se non col nome: il buon Fr. Marco, facendo sentire in questo termine affettuoso qualcosa di ciò che proviamo quando lo applichiamo all'Autore di ogni bene, chiamandolo il buon Dio.

Il buon Fr. Marco! Egli meritava questo nome perchè possedeva veramente l'insieme delle virtù che fanno l'uomo buono, giusto, amato ad un tempo da Dio e dagli uomini.

Ma anche là, in quella casa di studii, davanti agli ardui problemi della filosofia e della teologia, si osservò in lui quella medesima lentezza di spirito, che aveva tanto afflitto i suoi maestri del collegio di Gorizia. La sua difficoltà, il suo imbarazzo si trovavano forse ancor più aggravati dal fatto che il suo spirito era distratto, assorto in una contemplazione che interamente lo dominava.

E' impossibile ingannarsi, quando si conoscono le azioni grandi da lui intraprese e compiute, quando si leggono le sue opere e le sue lettere. La parte di Dio vi è grande senza dubbio, ma tutto non si può attribuire a miracolo; la divina Provvidenza non è prodiga di questo mezzo, il quale è sempre una eccezione, anche nella vita dei Santi, e non è dato in modo permanente. Ordinariamente Dio si serve di istrumenti e di mezzi naturali, ai quali dà le qualità e i doni necessari per renderli atti alla missione loro riservata.

Gli uni prescelti all'insegnamento brillano per la loro sapienza; gli altri chiamati all'apostolato avranno il dono della eloquenza; i superiori avranno la prudenza, e la grazia divina non interverrà che per perfezionare le doti della natura e per renderle più efficaci.

Dio non destinava il P. Marco a divenire un dottore, risplendente come fiaccola nella Chiesa e rischiarante i dogmi di luce novella; ma suo ufficio doveva essere quello di predicare ai principi ed ai popoli e mostrar loro la via del dovere. E per questo egli ebbe una eloquenza riconosciuta dai suoi contemporanei, e provata dal buon successo riportato in tutti i

pulpiti, anche i più rinomati. Per esercitare questa missione, Dio gli aveva dato una intelligenza forte e limpida, penetrante e giusta, doti che precisamente pare escludano quella vivacità e quella prontezza che si ammirano in altri soggetti e che talvolta li fanno risplendere, ma a guisa di meteore che presto si estinguono senza lasciare vestigia.

Il P. Marco, per soprappiù, ebbe in retaggio la saggezza, che doveva assisterlo come consigliere dei re, la calma e la padronanza di se stesso, frutti della sua virtù e del suo continuo raccoglimento in Dio: la sicura intuizione, un senso pratico acutissimo, un giudizio retto e sano, la facilità dell' esame e della riflessione, la pazienza e la longanimità; sopratutto, come vedremo, la dolcezza e la bontà, qualità, più che brillanti, solide e preziose e che, durante tutta la sua carriera, dovevano servirgli mirabilmente a renderlo al tutto degno della missione a cui Dio lo destinava; missione grande e gloriosa senza dubbio, però assai difficile, delicata e irta di scogli che egli seppe sempre evitare, divenendo nella prima corte del mondo l'uomo necessario, senza mai perdervi la stima.

L'apparente mancanza di riuscita negli studi l'aiutò, se non altro, a praticaré l'umiltà, ad affermarsi nella virtù, perchè fu causa di una piccola persecuzione che si mosse contro di lui da parte dei suoi condiscepoli, felici forse di scoprire un lato debole in un confratello che tutti li sorpassava.

Era la tempesta scatenatasi durante il noviziato che si ripeteva in quella atmosfera. Ma ora il giovane era ben agguerrito; i vincoli che lo stringevano alla sua vocazione, erano indissolubili.

Egli perciò conservava la pace e soffriva con pazienza, accogliendo con caritatevole sorriso i motteggi, gli epigrammi,

le maligne allusioni.

Un giorno però egli respinse la freccia a chi voleva colpirlo, rispondendo con semplicità e senza ostentazione ad uno dei suoi allegri compagni che gli aveva detto aspramente: «Tu non sarai mai atto al minimo ministero» — «E' ciò che vedremo un giorno. Attendiamo la fine degli studi».

Lo spirito profetico parlava in lui. Gli studenti, colpiti dal modo solenne con cui aveva pronunciato queste parole, d'al-

lora in poi lo lasciaono in pace.

Queste meschine persecuzioni, per le quali non è a meravigliarsi, anche se mosse in un ambiente di religione e di pietà, perchè il nemico delle anime esercita dappertutto la sua influenza, entravano nei disegni di Dio che preparava da lungi

l'istrumento delle sue meraviglie. L'ordinazione sacerdotale venne presta a di provenne presto a porre la corona a questo lungo periodo di pro-bazione bazione.

I futuri avvenimenti dimostreranno che tutto, in questi esordi così umili, così misteriosi, fu disposto dalla Sapienza divina per raccione divina per raggiungere un fine dei più straordinari e produrre uno stupendo mirro uno stupendo miracolo, senza uguale nella storia, che ci sforzerà ad esclamara. zerà ad esclamare: «Qui è il dito di Dio!», e ci richiamerà al pensiero la parti di controlla di controlla parti di controlla p al pensiero la parola di San Paolo, unica spiegazione a tanto cumulo di moraviati cumulo di meraviglie: « Dio elesse le cose deboli e quelle che non sono, per conferit de la parola di San Paolo, unica spiegazione il discontratori del parola di San Paolo, unica spiegazione il discontratori di superiori di su non sono, per confondere quelle che sono, affinche nessuna carne si glorii dimenti di la carne si glorii dinanzi a Lui » A Lui solo tutta la gloria!





## CAPITOLO II.º

# Gli umili principii di una grande carriera (1665 - 1667)



A quanto abbiamo veduto nello svolgersi della prima età del nostro eroe, fa duopo confessare non presentarsi indizio alcuno che possa far presagire quello che a lui riserva l'avvenire.

Il compito che egli sta per assolvere, l'opera che deve intraprendere e condurre a buon fine, già l'abbiamo detto, non hanno veruna proporzione, non soltanto con quello che già pare possa ripromettersi dal giovane religioso, ma neanche con le

prime azioni del suo ministero, che non sembrano distinguerlo molto dalla comune degli altri servi di Dio.

Al nostro sguardo nulla ancora si manifesta, e dinanzi al giovane sacerdote, come dinanzi alla culla del fanciullo si può ancora ripetere: «Quale sarà il suo avvenire? Quali le sue opere? Su qual teatro eserciterà la sua azione? Rimarià forse sulla santa montagna dell'orazione, come quella moltitudine di fratelli che circondarono San Francesco e si santificarono nella solitudine dei primi eremitaggi dell'Ordine o diverrà egli come S. Lorenzo da Brindisi, la guida e il condottiero dei suoi fratelli? Si unirà egli alla valorosa falange di missionari che in quell'epoca lottavano dovunque contro il protestantesimo, il paganesimo rinascente e l'empietà filosofica

COURSE NO COL

AD 2000000

che già incominciava le sue rovine?» Alla vista delle sue qualità e dell'esito riportato, si avrebbe allora potuto predirgli tutte le vocazioni, ad eccezione di quella che Dio da lungi gli preparava e che gli avvenimenti avrebbero dimostrato.

Per il giovane missionario era venuto il momento di misurare le sue forze sul terreno dell'apostolato. I suoi superiori, vedendo la sua grande pietà, nel principio del 1665 l'avevano designato a predicare la sua prima quaresima in una chiesa parrocchiale e conventuale ad un tempo, appartenente a religiose. Era a S. Michele alle porte di Verona.

Il predicatore dapprima si spaventò, oppose non soltanto la sua inesperienza e la mancanza di preparazione, ma ancora la sua inettitudine, la sua indegnità, l'inclinazione della sua anima che lo portava a vivere nell'umiltà e nella preghiera, a far penitenza dei suoi peccati nella cara solitudine del suo convento, dal quale non avrebbe mai voluto uscire. Ma dinanzi all'ordine dell'obbedienza fece tacere le sue ripugnanze ed i suoi scrupoli, e incominciò la sua quaresima.

Forte della volontà di Dio, incominciò a predicare, parlando semplicemente, come vuole San Francesco, dei vizi e delle virtù, delle pene e della gloria; ma con profondo fervore, come un giovane sacerdote ancor tutto acceso del fuoco dello Spirito Santo appena ricevuto, o piuttosto come un santo tutto infiammato di amor di Dio; e la grazia coronava dall' alto i suoi umili esordii. Già la folla si accalcava intorno al suo pulpito, quando un incidente, che si reputò prodigioso, rese celebre ad un tratto il giovane predicatore.

Parlava una sera contro il vizio dell'impurità, e la sua timidezza e la sua dolcezza s'erano mutate ad un tratto in una impressionante veemenza.

Compreso di orrore e di indignazione, volendo ispirare il timore nei suoi uditori e commuoverli al pensiero dei tormenti sofferti dal dolce Salvatore durante la sua Passione a cagione dei loro disordini, prese in mano il suo crocifisso e ne battè il pulpito. La santa immagine andò subito in pezzi, un braccio si staccò e andò a colpire un giovane noto pei suoi disordini. La folla s'era già commossa non poco a tal vista mentre pareva che il Cristo stesso avesse voluto in tal guisa designare il colpevole e minacciarlo del suo sdegno. Ma lo stupore arrivò al colmo quando, alcuni istanti dopo, il secondo braccio del crocifisso si staccò a sua volta per colpire un secondo colpevole, la giovane che era conosciuta dal pubblico quale complice del giovanotto.

L'emozione si prolungò a lungo dopo il sermone. La ce-

rimonia era finita, il predicatore s'era ritirato, ma il pubblico, colto da terrore, non osava lasciare la chiesa. Si piangeva, si implorava perdono, si gridava: « Misericordia, Signore! Misericordial» Fu necessario che il P. Marco risalisse in pulpito per consolare quella folla, che non si acquietò e non volle ritirarsi, sino a che il predicatore non le ebbe impartita la benedizione col suo crocifisso mutilato. Lo si ricondusse poi in processione alla casa canonica, e da quel sermone si concepirono le più serie risoluzioni.

La città rimase edificata da molte e insperate conversioni, e in particolare da quella dei due giovani, così singolarmente designati dal crocifisso. Da quel giorno essi divennero due cristiani modelli. Il Padre, per questo incidente, acquistò un curioso soprannome, che gli rimase, almeno in quella regione,

per lungo tempo. Lo si chiamava lo Spezza Cristi.

Ma lo zelo dell' uomo di Dio non rifulgeva soltanto dalpulpito. Egli non poteva vedere una mancanza, un disordine, senza accostarsi subito al colpevole, e fargli una fraterna correzione con tale modestia e dolcezza che toglieva subito ogni

obbiezione e ogni resistenza.

Il suo cuore pieno di compassione cercava sopratutto di applicare il rimedio quando vedeva i giovani trascinati ai balli, ai divertimenti sempre funesti per le anime. Rivolgeva loro una breve esortazione, e trovava parole così efficaci, che non di rado si vedevano coloro ai quali erano rivolte, allontanarsi subito a testa bassa e in atto di grande compunzione. Un giovane musicante, impegnato un giorno per suonare ad un ballo, ascoltando questi avvisi, concepi un tale sdegno contro se stesso, che gettò a terra il suo istrumento, calpestandolo con violenza e gettandolo in pezzi.

Il giovine e zelante missionario nulla tralasciava per eccitare coloro che riprendeva, a detestare le loro colpe, esponendosi persino sulla piazza a esteriori penitenze, come, per esempio, mettendosi in ginocchio e facendo una croce con la lingua sulla polvere della strada. Avvenne molte volte che taluni, commossi dai suoi rimproveri, l'imitavano subito in questa penitenza. « Punite in tal guisa voi stessi, allora diceva loro, ogniqualvolta vi sorprendete in difetto, e questo sara un mezzo per correggervi e per attirare su di voi la grazia del

Dio della misericordia». E non erano soltanto i secolari che concepivano una si grande stima del P. Marco. I suoi confratelli, i suoi superiori, più intimi testimoni delle virtù da lui praticate, vollero a lor volta premiare il suo zelo, ponendolo a capo di una delle loro

- 20 -

×50004456600004

comunità. Il superiore infatti, o P. Guardiano, che così si chiama nell' Ordine di S. Francesco, non è soltanto un amministratore e un uomo di governo, ma soprattutto il padre e la guida, eletto per custodire e conservare, insieme con le anime a lui affidate, la Regola dell' Ordine, le virtù da essa insegnate e le sante tradizioni nelle quali s' incarna, per così dire, lo spirito che è proprio della Congregazione. Ora, bastava gettare uno sguardo sul P. Marco per giudicare che egli sarebbe veramente il Guardiano modello, esatto, zelante, vigilante, pieno di energia e di fervore per attirare, col suo esempio più ancora che con le sue esortazioni, non solo alla pratica della Regola abbracciata ugualmente da tutti i figli di S. Francesco, ma ancora, il che è proprio dei Cappuccini, al dire di Leone XIII, e scopo della loro Riforma, « all' imitazione delle grandi ed austere virtù esercitate sino all' eroismo dal Serafico Padre.»

Era il 1670 quando fu chiamato per la prima volta ad occupare questa carica nel Convento di Belluno. Dal Capitolo era stato designato prima un altro superiore, ma trasferito dopo breve tempo a Lendinara, venne subito sostituito col P. Marco, conoscendolo atto più di ogni altro, sebbene fosse ancor giovane, ad occupare con onore quel posto divenuto vacante.

Infatti, egli si diportò così bene, che due anni dopo veniva confermato in questo ufficio e mandato al Convento di Oderzo. Questa volta però, per vincere la sua resistenza, ci volle nientemeno che l'intervento del Padre Generale.

Ecco il ritratto che il P. Fedele da Zara fa del P. Marco: «La parola e l'azione, che sono i due cardini del governo delle anime, erano in perfetto accordo tra loro e non mai invertite, come talvolta si vede in coloro che parlano prima di agire. A guisa di un capitano, alla testa delle sue schiere, egli era al suo posto, non tanto per comandare, quanto per operare. Perciò precedeva i fratelli al coro, all'orazione mentale, in tutte le osservanze del giorno e della notte. Il primo negli uffici più umili e nei lavori manuali; il primo nell'accogliere i religiosi forestieri, salutarli, lavar loro i piedi, ad esempio di Cristo, che esercito con gli apostoli questo dovere di carità.

« La povertà, chiamata da S. Francesco sua sposa, gli era cara come una madre e l'amava gelosamente; ma sapeva usare una saggia discrezione nella pratica in comune di queste virtà, soprattutto nell'uso del vitto, avendo sempre per regola la carità riguardo ai fratelli, e riservando per se stesso la mortificazione. Fervente nei discorsi e nelle esortazioni che rivolgeva alla sua comunità e soprattutto ai chierici, eccitando

nelle loro anime un santo ardore, e radicando sempre più nei loro cuori l'amore della vocazione serafica.

«La sua bontà gli cattivava tutti i cuori e diveniva la sua · grande leva, il suo mezzo di azione più potente, poichè, volendo rassomigliare al Salvatore, che rende il suo giogo soave e leggiero il suo peso, e avendo al tempo stesso conoscenza del governo delle anime, per le quali si richiede delicatezza e dolcezza, egli era soprattutto il buon Padre Marco.

«La sua bonta però non degenerava in debolezza, e all'oc-

casione sapeva mostrarsi energico, inflessibile ».

Queste occasioni dovevano essere molto rare, ma è proprio della natura dell'uomo, anche se egli è stretto da voti religiosi, di ricercare se stesso e di compensare i rigori e le austerità imposte dalla Regola, con delle infrazioni, con qualche svago, con leggeri sollievi. Avvenne perciò che uno dei suoi religiosi, uno solo, dicono i primi storici, a Belluno, resistette all'impulso generale dato dal saggio e fervente superiore. Incapace di vivere in un ambiente di servore che egli creava intorno a sè, trovò la via per sottrarvisi, evitando tuttavia di cadere in un fallo troppo manifesto. Per questo religioso indifferente, il silenzio del chiostro non ingenerava che tristezza, e l'austerità della vita del convento diveniva per le sue spalle un fardello che egli, senza dubbio, non voleva rigettare, ma neanche portare continuamente. Illudendosi maggiormente perchè la sua condotta era esteriormente regolare e non aveva alcuna cattiva intenzione, cercava di uscire frequentemente e trascorreva un tempo considerevole nella città. La casa da lui frequentata non era pericolosa: era la casa canonica, Aveva saputo guadagnarsi la simpatia del Rettore il quale, col pretesto di trattare cose riguardanti il ministero, o per chiedere consiglio, od anche per passatempo, lo invitava in casa sua e non poteva più stare senza di lui. Il Rettore era un personaggio importante a cui bisognava usare dei riguardi, perciò il religioso abusava di tale situazione, per nascondere la sua irregolarità sotto l'apparenza di un dovere e opporre agli avvisi del suo caritatevole Guardiano i motivi di convenienza verso una persona rispettabile, il che però costituiva sempre una mancanza di obbedienza.

Il P. Marco comprese che bisognava andare alla radice del male e fece una visita al Rettore. Questi si era sovente irritato nell'udire le difficoltà opposte a relazioni che gli stavano a cuore. Associandosi ai sentimenti ed ai rancori del suo inseparabile amico, e considerando negli avvisi dati dal Padre Marco, e a lui riportati, un oltraggio personale, era 5000000000 (A) P. 1000000

impaziente di sfogare la sua collera; perciò volle subito approfittare dell'occasione favorevole che così inaspettatamente gli si presentava.

Alla prima allusione fatta dal P. Guardiano sopra lo scopo della visita, non seppe contenersi, e non misurando più le parole, scattò con ingiurie e con offese, trattando da tiranno e da carnefice il suo venerabile interlocutore, rimproverandogli una grettezza di spirito che lo rendeva incapace del suo ufficio, un eccesso di rigore che faceva divenire insopportabile la vita del convento ai suoi religiosi, esprimendo tutto ciò che gli suggeriva una violenta passione, un furore a lungo trattenuto.

Il servo di Dio ricevette pazientemente la valanga di oltraggi senza rispondere parola, sino a che, essendosi un po! calmata l'emozione del Rettore, potè incominciare dolcemente a fargli intendere ragione. « Lei è libero di ingiuriarmi, così presso a poco gli disse, ma si tratta dell'onore di Dio, del bene della religione, della salute di un'anima a me confidata. lo non indietreggero, Io, superiore, ho il dovere di far regnare l'ordine nella mia comunità e di premunire un religioso contro i pericoli della dissipazione e dell'amore del mondo. E' per compiere questo dovere che ho dovuto decidermi ad un passo che a lei è riuscito penoso, ma che lo è più ancora per me. Io non l'avrei fatto, se la mia coscienza non me lo avesse imposto». Poi con un dolce sorriso ed una unzione tutta celeste, come uno che non serba rancore alcuno per le parole dure e immeritate rivoltegli, incominciò un amichevole colloquio col Rettore, dimostrandogli di operare al vero bene e alla vera pace di un religioso, costringendolo ad amare il suo convento. Là vi è la felicità per lui, ma a condizione che la sappia comprendere e amare, senza andar cercando al di fuori delle consolazioni che faranno il tormento della sua anima e lo spingeranno ad aver in orrore le delizie del cielo. Parlò ancora della gioia che sempre gusta, in qualunque stato si trovi, colui che teme Iddio e lo serve con tutta la sua anima, colui che compie il proprio dovere e trova nella sua coscienza una perfetta testimonianza, che può con tutta pace riposarsi in Dio, e provare in tutta la loro ampiezza le delizie del suo amore.

Queste infiammate parole toccarono il cuore del prete, che già incominciava ad arrossire della sua condotta verso il paziente religioso. Lo spettacolo di tanta virtù finì con edificarlo in guisa che il P. Marco, lasciandolo, comprese d'averlo conquistato e di averselo fatto amico.

Il Rettore infatti comprese da quel giorno l'opera nociva

da lui compiuta con l'attirare nel mondo un religioso la cui vocazione lo chiamava al lavoro e alla preghiera; non lo avvicinò più se non per esortarlo a sua volta a seguire i consigli del suo superiore e a divenire come lui un buono e santo

religioso.

Privata del suo appoggio a quella povera anima debole non rimase altro che di rassegnarvisi. Il fervore che regnava nel monastero, non trovando più ostacolo, lo pervase e lo vinse. Se dapprima provò un po' di pena ad assuefarsi alla solitudine, l'esempio dei suoi confratelli e le dolci parole del suo superiore gliela fecero amare. Seppe far violenza a se stesso, darsi ad una seria occupazione e così la sua vita divenne tanto regolare, quanto sino allora era stata tiepida e dissipata.

Il peso della superiorità però diveniva troppo grave per le spalle del P. Marco, non soltanto a cagione dei suoi molteplici doveri e delle responsabilità che ne derivano, ma soprattutto perchè gli impediva di seguire la sua inclinazione

favorita: il ritiro e la preghiera.

Sembra veramente strano che un uomo, chiamato ad una vita attiva, a fatiche che devono assorbirlo per anni interi, non abbia altro desiderio da quello del riposo nella contem-

plazione.

Iddio pare che abbia di mira di contrariarlo senza tregua, di triturare la sua volontà, di imporgli il sacrificio continuo dei suoi gusti. E' una rinuncia simile a quella che Dio faceva praticare a un S. Bernardo, che si chiamava da se stesso il prodigio del suo secolo, diviso tra il chiostro, dove abitava il suo cuore, e il mondo che detestava e dove, suo malgrado, doveva esercitare la sua azione; e anche a un S. Francesco d'Assisi portato sulle ali della contemplazione e che tuttavia doveva udire l'oracolo del cielo: «Francesco, non è per te solo che hai ricevute tante grazie, tu sei mandato per la salute delle anime ».

Avendo compassione delle sue angoscie, i superiori, quantunque a malincuore, acconsentirono a togliergli il fardello e il P. Agostino da Latisana, Provinciale, che doveva essere più tardi Generale di tutto l'Ordine, lo destino al convento di

Padova.

Per devozione verso il grande Taumaturgo, i Cappuccini della provincia di Venezia avevano eretto in quella città uno dei loro principali conventi. La più austera povertà aveva presieduto alla sua costruzione ed al suo-arredamento. Oggi ancora si stupisce al vedere le vestigie di quell'antico fervore. Tutto è basso, piccolo, austero, sia nel vasto chiostro interno, lastricato di pietre e circondato da una semplice tettoia, sia nei lunghi corridoi che lasciano vedere il tetto nudo con le sue tegole e cei suoi travicelli, sia soprattutto nelle celle, dove sembra che un uomo possa muoversi a stento. Al tempo del P. Marco l'alveare era tutto popolato. I religiosi erano circa un centinaio, e tuttavia in quel vasto recinto regnava un profondo silenzio. Lo studio, l'orazione occupavano le lunghe ore del giorno, sino a che la piccola campana chiamava all'ufficio divino quella laboriosa popolazione di monaci.

Il P. Marco trovava là il riposo della sua anima. Gli sembrava ivi di ricominciare una vita nuova, un secondo noviziato. Egli si sforzava non solo di praticare la Regola esattamente, puntualmente e alla lettera, ma vi aggiungeva ancora delle

austerità e delle penitenze volontarie.

TOTAL PARTICIONAL PROPERTIES

Non erano sufficienti per lui i tempi che le nostre sante Costituzioni consacrano alla preghiera, cioè due ore quotidiane di meditazione: il suo cuore infiammato d'amore richiedeva un più abbondante alimento. Al mattino prolungava la sua meditazione e si disponeva così alla celebrazione della Messa. Il suo volto, durante il santo sacrificio, appariva tutto infiammato; tuttavia sapeva evitare ogni singolarità ed ogni affettazione, temendo di attirare gli sguardi, conservando gelosamente il segreto del Re, e nascondendo, con santo pudore, i moti della grazia e i favori divini di cui era ricolma l'anima sua.

Durante la giornata, oltre alle quattro volte che egli vi interveniva coi suoi confratelli per la recita dell' ufficio canonico, faceva delle frequenti visite al coro ed agli altari della chiesa, passando il rimanente del tempo in ritiro nella sua cella. E quantunque fosse la più umida e la più povera di tutto il convento, la considerava come un suo piccolo paradiso, e non se ne allontanava che a malincuore, essendo avvezzo a trovarvi il suo Beneamato ed a conversarvi con Lui.

Al sopravvenire della notte si fermava in chiesa e prima dell'ufficio di mattutino, che era a mezzanotte, si accontentava di tre ore di sonno, sopra un sacco di paglia poco meno duro

del legno stesso.

Al primo segno della campana era in piedi e il primo a recarsi al coro. Terminato l'ufficio fingeva di ritirarsi insieme coi confratelli al dormitorio comune; ma bentosto, approfittando del silenzio, apriva dolcemente la sua porta e passava leggermente pel corridoio come un' ombra, per ritornare alla chiesa e ivi pregare Iddio sino al mattino. Qualche istante prima della sveglia però ritornava in cella, affinchè, vedendolo

poi ad uscire, i religiosi non potessero sospettare essersi egli intrattenuto in quella lunga orazione notturna.

Tanto mortificato, quanto assiduo alla preghiera, egli si imponeva un digiuno continuo che si sforzava di nascondere

agli occhi di tutti.

Per quanto fosse profonda però la solitudine in cui viveva, il P. Marco sentiva troppo lo spirito della sua vocazione da dimenticare che un figlio di S. Francesco deve pensare anche alla salute delle anime e unire ad un certo grado la vita attiva allà vita contemplativa.

Obbediva perciò con santa premura alla voce dei superiori, quando richiedevano l'opera sua, e, nei tempi solenni, come per esempio in quaresima, egli lasciava le dolcezze del suo ritiro, per andare ad annunciare la parola di Dio. Per una grazia speciale, il ministero della predicazione, per sua propria testimonianza, lungi dall'essere un ostacolo alla sua unione con Dio, non faceva che infiammarlo vieppiù e diveniva per lui, tanto l' esercitava con spirito soprannaturale, una vera orazione, un esercizio che l'innalzava sopra se stesso e lo trasportava in una atmosfera divina.

Il buon esito già riportato a Verona, nel precedente anno, spinse i suoi superiori a mandarlo, nella quaresima del 1676, su un nuovo teatro, al Altamura, cittadina del regno di Napoli.

La distanza è grande da Padova alle montagne della Puglia, tra le quali si nasconde quella pittoresca città; ma, grazie ai suoi vascelli, tutti i porti dell'Adriatico erano vicini a Venezia, e Altamura distava poche leghe dal mare. Questo fu il primo grande viaggio del P. Marco ed il solo che abbia compiuto sul mare. La sua costituzione sempre delicata, un' asma che deve aver avuto principio per tempo, gli rendevano le traversate non solo penose, ma pericolose. Perciò, più tardi, lo vedremo arrestato come da un ostacolo insormontabile, quando si trattò per lui d'intraprendere un lungo viaggio sui flutti per andar a visitare il Re di Spagna.

I costumi del popolo napoletano non passavano per esemplari; il popolo di campagna, in modo particolare, marciva in una ignoranza che lo poneva alla mercè di tutti i vizi. Tuttavia era facile il farlo vibrare alle emozioni religiose; la sua ardente immaginazione, il suo focoso temperamento lo rendevano capace dei più grandi entusiasmi, e di una inclinazione salutare verso Iddio, verso la Madonna e verso il bene. Quando un santo gli parlava e sapeva andare al suo cuore, era subito conquistato. Erano grida, acclamazioni, ovazioni, feste e qualcosa ancora di meglio, conversioni numerose, promesse solenni di perseveranza. La folla perciò si scosse alle parole dell'uomo di Dio; i cuori si mutarono, la pietà ed i costumi cristiani, su quella terra povera e arida, ripresero a fiorire. La Provvidenza però non mostrava ancora la via che stava preparando all'uomo da essa prescelto.

Senza dubbio egli era apostolo, ed i frutti che raccoglieva nel ministero delle anime, dimostravano la sua potenza e ri-

velavano l'uomo di Dio.

La sua parola non rassomigliava a quella degli oratori ordinari, nemmeno a quella dei predicatori di una virtù comune.

Egli erasi nutrito del Verbo di Dio, ne aveva penetrati i segreti, nella meditazione più che nello studio; l'aveva fatto entrare nella sua vita. Avvezzo a contemplare le meraviglie del cielo, erasi immerso in questo elemento, e ne parlava come un viaggiatore parla delle contrade percorse, che conosce a fondo e che vi ha fatto dimora. Quando predicava, quando esortava, parlava con esperienza, riversava la piena del suo cuore, e la folla, commossa dal suo ardore, s'infiammava a sua volta, si accalcava intorno alla sua cattedra, si animava alla sua voce, riconoscendo in lui uno di quelli inviati del cielo che, a certe epoche della storia, hanno scavato nel campo della Chiesa dei solchi più profondi, per la conversione delle anime e per la salute dei popoli.

Ciò che essa cercava fin d'allora, era di sorprendere sui passi di questo apostolo uno di quei segni straordinari che lo distinguono ai suoi occhi, e assicurano al ministero di lui una efficacia miracolosa. Dio è là, infatti, per accreditare i suoi ambasciatori, per confermare le loro parole con prodigi straordinari e porre sopra la loro fronte l'aureola dei taumaturghi.

Si approssimava l'ora in cui il P. Marco, dopo tante umiliazioni, doveva essere esaltato come si meritava. Noi l'abbiamo veduto crescere nella virtù; egli si mostra potente nelle parole; Iddio interverrà ora in una maniera diretta, per glorificarlo, per attirare sopra di lui l'attenzione del popolo e dei grandi e collocarlo sul più elevato teatro del mondo, dove brillerà la sua luce ed i suoi benefici si espanderanno sopra l'intera cristianità.





### CAPITOLO III.º

#### primi miracoli

(1676)



Cappuccini di Padova avevano fissato la loro dimora non lungi dalla celebre Basilica che custodisce le reliquie di S. Antonio, gloria dei Frati Minori, protettore della città, per la quale è divenuto il Santo per eccellenza.

Il P. Marco, come i suoi confratelli, visitava, senza dubbio, assai di frequente la sua tomba, e S. Antonio lo prendeva sotto la sua protezione e lo formava

alla sua scuola, per farne un altro se stesso. I tratti di rassomiglianza diverranno sorprendenti tra questi due uomini destinati a compiere, a cinque secoli di distanza, degli uffici in apparenza così differenti.

Tutti e due saranno grandi missionari e martelli dell'eresia; tutti e due opereranno dei miracoli così numerosi che si meriteranno tra la folla dei servi di Dio, dal quale ricevettero questo dono, il nome speciale di Taumaturghi; nell'attesa il P. Marco rimane nascosto, come lo fu S. Antonio nel suo eremo di Monte Paolo. Alla stessa guisa però che quest' ultimo, discendendo dal monte, fu oggetto di una glorificazione che può considerarsi come miracolosa, così l'umile solitario del convento dei Cappuccini di Padova sta per essere manifestato al mondo e incominciare la sua missione.

Dio lo innalza a gradi, come fa salire il sole. A Verona,

ad Altamura, abbiamo veduto quasi i primi chiarori di un'alba piena di promesse. A Padova, la città universitaria, dove accorre la gioventu studiosa di Francia, d'Italia, di Germania, teatro appropriato ai disegni della divina misericordia sopra uno de' suoi eletti, vedremo l'aurora di quella vita gloriosa, che, presto, come astro fulgente, illuminera il mondo.

Un sermone, domandato al Padre Guardiano dei Cappuccini, nel 1676, per la festa dell'Assunzione di Maria Vergine,

dalle religiose di S. Prosdocimo, ne fu l'occasione.

Bisognava recitarlo in una chiesa di un convento, è vero, ma era il convegno dell'alta società, di gente che si reputava erudita e di buon gusto, sempre numerosa in una città sapiente; le religiose che componevano la comunità, appartenevano a famiglie nobili, alla classe elevata. Il predicare quindi in quella chiesa era un onore invidiato, e i grandi predicatori consideravano quella cattedra come il piedestallo della loro gloria.

Il panegirico dell'Assunzione poi era un pretesto per ispiegare un solenne artificio oratorio e delle pompe rettoriche, un vero torneo letterario e poetico, nel quale la preoccupazione dell'oratore non era tanto quella di esaltare Maria e cantare le sue glorie, quanto quella di predicare se stesso, di risplendere e di abbagliare, in una parola, di assicurarsi per sempre

la riputazione di eloquenza. Il Guardiano teneva gli occhi aperti per non lasciar cadere i suoi religiosi in quell'insidia di vanagloria e di superbia, specialmente in occasione di una festa in cui il male sembrava rivestire la gravità di un sacrilegio. Perciò a predicare il panegirico designò colui che conosceva meno accessibile alla tentazione, il più staccato da se stesso, il più zelante per la gloria della Regina del Cielo, della quale bisognava celebrare il trionfo.

Come vero superiore poi, gli stava a cuore di giustificare la riputazione che allora godevano i Cappuccini, di reagire contro gli abusi del pulpito e ricondurre la predicazione alla semplicità evangelica, sottomettendola a quelle due grandi regole, una delle quali è corollario dell'altra; cioè, che deve essere prima utile alle anime, e che, per conseguenza, bisogna renderla accessibile e comprensibile a coloro che l'ascoltano.

Il Padre Marco avrebbe saputo parlare degnamente di Maria, senza sommergere il dogma sotto una valanga di frasi convenzionali, e, in difetto di eloquenza altisonante, che non fa che accarezzare l'orecchio, egli avrebbe avuto l'eloquenza naturale e vera, quella che procede dall'amore e che penetra nel cuore del popolo, comunicandogli la sua commozione e l'ardore dei suoi sentimenti.

Le religiose non furono forse senza inquietudini, quando conobbero il nome del loro predicatore. Chi era infatti questo P. Marco, nuovo pei pulpiti di Padova, e del quale nessuno ancora aveva udito parlare? Sarebbe stato degno di comparire davanti all' uditorio ragguardevole che gli era riserbato? Sarebbe all'altezza della situazione? Corrisponderebbe alla loro aspettazione? Il superiore, conoscendo l'importanza di quel panegirico, era stato abbastanza prudente, confidandolo ad un padre giovane, senza esperienza? Sempre difficili, esigenti, delicate nella scelta del loro predicatore, come avrebbero esse giudicato questa volta il religioso che veniva loro mandato, e l'Ordine intero dei Cappuccini?

Diciamo subito che il P. Marco provava pure le più vive apprensioni, ed era più che mai mortificato del pericoloso onore offertogli. Non perchè temesse di subire un'umiliazione,
ma perchè si trattava della parola divina che deve essere rispettata, ed anche dell'onore della Regina del cielo della quale
gli angeli stessi temono di parlare. Oppose la sua giovinezza,
la sua timidezza, la sua insufficienza e incapacità, che, per modestia, amava esagerare. Egli conosceva anche le particolari
difficoltà dell'impresa, le qualità che si richiedevano, le esigenze del scelto uditorio dinanzi a cui doveva parlare, e, umilgenze del scelto uditorio dinanzi a cui doveva parlare, e, umilmente, cercava di dimostrare al suo superiore, come un predicatore eloquente, scelto tra i tanti che annoverava la comunità, avrebbe soddisfatto assai meglio all'impegno e con
più onore per l'Ordine.

Il Padre Guardiano, per una interiore ispirazione, rifiuto di sottomettersi a queste ragioni e mantenne la scelta da lui fatta. Il predicatore designato non poteva dunque far altro che rassegnarvisi. Come altra volta per S. Antonio, pare che Iddio avesse aspettato questo atto di obbedienza, per esaltare

Egli predicò con un fervore al tutto celeste e con uno straordinario entusiasmo; parlò di Maria come sanno parlare straordinario entusiasmo; parlò di Maria come sanno parlare i santi, l'amore dei quali, tenero e ardente, non conosce limiti, sorpassò non solo ogni aspettazione, ma tutto ciò che sino allora si era veduto e udito in quella celebre cappella. Nessuno oratore era mai asceso così alto, nessuno aveva tanto sun oratore era mai asceso così alto, nessuno aveva tanto commosso il suo uditorio. Allora non si udivano applausi nelle chiese, ma le lagrime versate furono una proya solenne delchiese, ma le lagrime versate furono una proya solenne delchiese, ma felice riportato dal predicatore e la sua più bella ricompensa.

(A) 100000

Le religiose, soprattutto, vivamente commosse, non risparmiarono gli elogi per quel nuovo predicatore, così pieno d'unzione, di pietà, di forza, così differente da tutti quelli che sino allora avevano udito.

Era già questo un miracolo, seguito tosto da un altro che assicuro la riputazione dell'uomo di Dio, non solo come a-

postolo, ma anche come Taumaturgo.

Se le religiose di S. Prosdocimo erano liete di aver veduto comparire un santo nella loro chiesa, ve n'era una tra esse per la quale questa gioia si mutava in profondi rimpianti ed in amara tristezza. Suor Vincenza Francesconi, che aveva un fratello canonico alla Cattedrale, trovandosi da lungo tempo ammalata all'infermeria, non aveva potuto assistere al panegirico dell'Assunzione. Tutto ciò che le veniva riportato, eccitava fortemente in lei il desiderio di udire l'angelico predicatore delle glorie di Maria, di intrattenersi con lui e di domandargli un miracolo.

Per soddisfare al suo desiderio e procurare al tempo stesso alla comunità il beneficio di una seconda predicazione che sarebbe stata gustata assai di più, ora che meglio se ne conosceva il valore, la superiora, poco dopo, invitò il P. Marco a

tenere il discorso della Natività.

Questa volta Suor Vincenza si fece trasportare alla grata. Profondamente tocca di ciò che aveva udito, concepi un'idea ancor più alta dell' uomo di Dio; una segreta speranza invase il suo cuore, e alla fine della funzione, con una intensa commozione, si fece condurre al parlatorio, per intrattenersi con colui dal quale desiderava ricevere lumi e consigli per la propria santificazione, ed anche un soccorso visibile, una guarigione miracolosa dell'infermità che l'opprimeva da così lungo

Inchinandosi per ricevere la benedizione dell'uomo di Dio, tempo. ella gli manifestò la grande prova a cui era soggetta. Era una crudele umiliazione quella di vedersi da tanti anni a carico della comunità, di dover ricorrere incessantemente ai servizi delle consorelle perchè incapace di aiutarsi da se stessa in niuna cosa, di non poter intervenire ai comuni esercizi, obbligata a vivere di dispense e fuori della Regola, di essere priva infine di assistere alle solenni cerimonie che attiravano folle così numerose alla chiesa del monastero e che erano fonte di tante pie gioie per le sue consorelle.

Il P. Marco non potè ascoltarla, senza sentirsi profondamente commosso. Nella sua compassione, cadde in ginocchio e disse alla sua interlocutrice: « Preghiamo, sorella mia! » Con un fervore straordinario recitarono le litanie della Santa Vergine, alle quali risposero e l'ammalata e tutta la comunità presente al colloquio. Poi fece un atto di contrizione. Dopo di questo, si alzò, rivolse alla religiosa alcune parole animandola alla confidenza, e lentamente, gravemente, pronunciò su di essa le parole della benedizione sacerdotale. Come percossa da un colpo improvviso, la malata fece un brusco movimento e grido: «Sono guarita, sono guarita! - Se è così, riprese il servo di Dio, salga da sola questa scala e poi ridiscenda».

La religiosa che già s'era levata dalla sua poltrona, obbedi subito. Da tredici anni paralizzata e senza moto, non potendo muovere un passo, e inchiodata sulla sua sedia, ella sali e discese con facilità, alla presenza di tutte le sue consorelle, quella rapidissima scala. Era veramente guarita e potè da quel momento in poi dedicarsi a tutte le sue ordinarie occupazioni.

Stante la distinta posizione sociale della famiglia Francesconi, e l'alto posto che il fratello occupava nella città, questa guarigione fu nota subito dappertutto e fece un rumore straor-

dinario.

Il nome del Padre Marco divenne subito celebre. Ognuno parlava di lui e raccontava qualche nuovo prodigio, perchè questo miracolo non fu solo. Da ogni parte si accorreva a chiedergli preghiere per gli ammalati, gli si portavano gli infermi, perche li benedicesse, e Dio ricompensava la fede di quelli che accorrevano a lui. La lista dei prodigi si allungava sempre e in breve non si contarono più.

Guari una signora, Isabella Moti, idropica; raddrizzò una povera zoppa, Maria Menara di S. Pietro, che sino allora non poteva muoversi se non con l'aiuto di due stampelle; ridiede la vista ad una religiosa quasi cieca del convento di Ognissanti, Suor Maria-Lorenza Tetta, e liberò due altre religiose, una dalla febbre, nel convento di S. Prosdocimo, l'altra dalla

gotta, nel convento di S. Chiara.

Venezia ode parlare di queste meravigliose guarigioni e della gloria novella che risplende nella vicina e rivale città di Padova. Essa vuole essere beneficata a sua volta dalla potenza del taumaturgo, che compirà in mezzo ad essa uno dei

suoi più strepitosi prodigi.

Nell'illustre monastero di S. Zaccaria, una religiosa, di famiglia patrizia, Suor Anna Maria Dolfin gemeva da cinque anni sotto il peso di una terribile prova. Pareva che tutte le infermità si avessero dato il convegno sopra il suo corpo; febbre continua, tumori dolorosi, infiammazione di gola, freddo glaciale, arresto del sangue, sintomi gli uni più strani degli altri che avevano posi altri che avevano sconcertato la scienza di tutti i medici più rinomati. A loro anni rinomati. A loro avviso, non vi era più alcun rimedio, perchè tutti gli organi avanza. tutti gli organi erano intaccati e, per ottenere una guarigione, vi avrebbe voluto una cati e, per ottenere una guarigione, la vi avrebbe voluto un nuovo corpo e delle membra nuove. La vita pareva scompania. vita pareva scomparsa. Un leggero soffio, che passava per le labbra, dimostrava cati labbra, dimostrava soltanto che ancora non si era davanti ad un cadavere:

Fu questo cencio umano che venne portato un giorno con nite precauzioni cu infinite precauzioni alla grata del parlatorio, dove si aspettava in preghiere il D. Managorio

Questi, vedendo la paziente, l'esorta alla contrizione e ad viva confidenza poi una viva confidenza, poi, raccogliendosi in se stesso e alzando la mano, le da la bonaliza la mano, le dà la benedizione. Il cadavere si raddrizza all'instante, ed una vita internationale la cadavere si raddrizza in stante, ed una vita internationale la cadavere si raddrizza in stante. stante, ed una vita intensa anima quel corpo da si lungo tempo inerte. Non più fabban inerte. Non più febbre, non più dolori. E' una guarigione, o meglio una risurrazione

Di quell'ammasso di infermità non rimane che un solo vestigio: la debologra di vestigio: la debolezza della voce. L'ammalata, sebbene in piedi e sentendo il ritorno della e sentendo il ritorno delle sue forze, parla così basso che non si può udirla se non accesi può udirla se non accesi care forse que così care forse que si può udirla se non avvicinandone l'orecchio. Sarà forse que sto uno di quei somi sto uno di quei segni che lascia dietro a sè una malattia scomparsa, come per attacta parsa, come per attestare il miracolo e ricordare il beneficio a colui che ne è stato "

La religiosa non lo pensa affatto. Ella fa richiamare le accepte, che s'era affrontiata Padre, che s'era affrettato a scomparire, per isfuggire le accionazioni, e oundo clamazioni, e quando si ripresenta: « Padre, gli dice, completi l'opera sua: mi ordini. Popera sua: mi ordini di parlare forte, poichè se me lo piò manda, io lo farò - 1211 manda, io lo farò. — Ebbene! parli forte, dice l'uomo dover sorridendo». E si allonto de l'uomo dover non sorridendo». E si allontana di nuovo in fretta per non di l'ammare udire le grida di gioli. udire le grida di gioia e di ringraziamento con cui l'amente lata fa risuonare il parte. lata fa risuonare il parlatorio, con la sua voce miracolosamente ritrovata.

Tutte le consorelle si uniscono ai suoi ringraziamenti, le pane del monastore campane del monastero annunciano festanti il felice avvenimento; tutta la città se statori mento; tutta la città ne è subito informata e accorre a constatare il prodigio. Al accorre de constatare il prodigio. statare il prodigio. Al domani viene celebrata una autentica lenne, e il monastero accore a contro autentica lenne, e il monastero accore accore a contro autentica lenne, e il monastero accore celebrata una autentica lenne, e il monastero accore celebrata una autentica di firmate. lenne, e il monastero conserva, con un documento aumalia firmato dalla Madre Aldusti firmato dalla Madre Abbadessa, dal medico e dalla anmangua rigione favorita, la testimonianza ufficiale di questa meravigliosa rigione.

Il P. Marco, tormentato dalle dimostrazioni del popolo ebbe voluto ritornaro alla dimostrazioni del popolo colte di popolo del popol are Marco, tormentato dalle dimostrazioni del populare avrebbe voluto ritornare all'istante nella sua dolce solitudio di Padova. Ma era primioni di Padova. Ma era prigioniero della volontà di Dio che lo trata teneva la, e che ormai non lo lascierebbe più sfuggire, assistendolo in mezzo al mondo, per far rifulgere la sua potenza.

Prima di partire infatti, gli viene condotta al Convento del SS.mo Redentore, dove ospitava, una giovanetta di quindici anni, per nome Margherita, figlia di un tessitore di San Giacomo dell' Orio, e posseduta dal demonio. Il popolo accorso vede allora rinnovarsi uno di quei prodigi che il Figlio di Dio spargeva lungo il cammino della sua vita mortale, contro la verità dei quali non possono prevalere nè i sorrisi dello scetticismo, nè le pretensioni della critica.

La povera figlia del tessitore veneziano, ora era cieca, ora sorda, ora storpia e passava senza transizione per gli stati più diversi e più bizzarri. Leggeva correntemente libri italiani e latini, senza aver imparato neppure la prima lettera dell'alfabeto. Dopo la sua guarigione però ella si trovò ignorante

quanto lo era prima.

Una folla immensa, attirata dalla novità del fatto, riempì la chiesa. Allo strepito e alle grida orribili della ossessa, un Padre Cappuccino appare nel santuario. Tutti lo credono il P. Marco e gli domandano la sua benedizione. Ma il demonio non s'inganna. « Non è lui, grida per bocca della giovanetta; quando verrà l'altro, mi farà uscire ».

L'attesa non è lunga. Questa volta è veramente il Padre Marco e ognuno lo riconosce dal raccoglimento, dalla gravità che si dipinge sul suo volto. Egli comanda allo spirito maligno, e la giovane ad un suo invito gli si avvicina e si mette in ginocchio per recitare con suo padre l'atto di contrizione, poi

l'atto di fede e di confidenza.

Il venerabile religioso le dà quindi la sua benedizione e la voce della povera fanciulla erompe allora come un sospiro di liberazione: « Mio Gesù! O mio dolcissimo Signore! » ella grida, con gli occhi bagnati di lagrime e fissi sul tabernacolo. Era stata liberata. Qualche giorno dopo, insieme con suo padre, e a piedi nudi, ritornava in pellegrinaggio di ringraziamento alla chiesa del SS. Redentore. Quattro religiosi Cappuccini, testimoni di questa grazia insigne, lasciarono al convento un processo verbale autentico.

Da quel momento, la vita dell'uomo di Dio non è che una serie di miracoli. La lista si estende indefinitamente nel volume scritto dal Padre Fedele da Zara, con relazioni tolte dai processi verbali che il P. Cosmo da Castelfranco, compagno del Venerabile, autorizzato dal P. Provinciale di Venezia, ebbe

cura di estendere, mentre viveva il P. Marco.

I Superiori ben prevedevano le difficoltà e udivano già le

obbiezioni di una critica tanto esigente, quanto appassionata. Fra gli stessi comi Fra gli stessi contemporanei vi erano degli oppositori e degli increduli. Opalomos i increduli. Qualcuno trovava gusto a sorridere e ad alzare le spalle alla parregione so spalle alla narrazione di tanti fatti che si davano come so-prannaturali Sonno i prannaturali. Senza darsi pensiero di andare alle sorgenti e chiudendo volontari chiudendo volontariamente gli occhi, a proposito del P. Marco scrivevano: « Noi una contrata del proposito del pro scrivevano: « Noi l'abbiamo veduto, noi lo conosciamo bene, ma non siamo ma ma non siamo mai stati testimoni di alcuno dei suoi miracoli», precisamento comi stati testimoni di alcuno dei suoi Messia: precisamente come gli ebrei parlavano un giorno del Messia: «Conosciamo i anni 

Ve ne furono altri obbligati ad occuparsi in modo più serio juesti miracoti di .che cosa di buono può mai uscire di là?» di questi miracoli di grande rinomanza. Essi facevano una inchiesta sommaria chiesta sommaria, ascoltavano qualche esaltato, e attenendosi a queste testimonia. a queste testimonianze sospette, per giudicare dell'insieme la avvenimenti che por avvenimenti che non conoscevano affatto, pronunciavano la sentenza che pesi .... sentenza che essi avevano già formata prima nel loro spirito.

« Non vi ha miggarati « Non vi ha miracolo ». Per essi tutto si riduceva a entusiasmi della folla che gualche della folla che esaltava se stessa ed esagerava i fatti, qualche volta anche invonta i se stessa ed esagerava i fatti, qualche suoi volta anche inventandoli di sana pianta a seconda dei suoi capricci e della suo inventandoli di sana pianta a seconda dei suoi capricci e della suo inventandoli di sana pianta a seconda dei suoi capricci e della suo inventanta di seconda dei suoi capricci e della ca

Qual santo autentico, che abbia fatto miracoli, è sfuggito uesta critica, che allo miracoli, è sfuggito capricci e della sua immaginazione. a questa critica, che si scaglia, d'altra parte, alla stessa guisa sopra i miracoli dei sopra i miracoli dei nostri giorni, perfino su quelli che, a Lourdes, colniscono la constri giorni, perfino su quelli che, a Lourdes, colpiscono lo sguardo di tutti e sono corredati dalle più irrefragabili pressenti della construccione di tutti e sono corredati dalle più irrefragabili pressenti della construccione della construcc

La spiegazione che si dava ai miracoli del P. Marco, del semplice e compete più irrefragabili prove? così semplice e comoda, quanto quella dell'allucinazione, la l'auto-suggestione dell'allucinazione dell'allu l'auto-suggestione, dell'ipnotismo, oggi più in vogal dell'allucinazione, dell'alluc l'altra però hanno un difetto capitale, per una scienza idea una idea una di un dà il vanto di positivismo, ed è che esse partono da una fatti preconcetta e non tono preconcetta e non tengono conto alcuno della realtà dei fatte.

A lato di questi mano

A lato di questi apprezzamenti che si trovano nelle lettero tte in fretta, il nin controlle lettero della realta del latero della realta della realta della latero della realta della latero della realta della latero della realta della latero della realta scritte in fretta, il più sovente senza alcun esame nè interfogatorio, troviamo fortuna esame ne interfogatorio, troviamo fortuna esame ne interfogatorio. gatorio, troviamo fortunatamente delle vere inchieste, possediestese, approfondite; furono interrogati dei testimoni e possediamo i risultati della consistenza della cons sediamo i risultati delle fatte investigazioni, dei processi con precibali autentici, compilati sul luogo, che riportano con predi i luogo, in tutti i loro predi i luogo, che riportano con predi i luogo, che riportano con predi i luogo, che riportano con predicata i luogo, che riportano con predicata i luogo, che riportano con predicata i luogo predicata con predi sione, in tutti i loro particolari, i fatti e le relazioni, riferendi più con i nomi. le datti i luoghi, i nomi, le date, e recando la garanzia dei personagii quali comi, che li bane più cospicui, che li hanno sottosegnati coi loro nomi, stesse autorie: quali si ebbe sempre cura di far risaltare quelli delle stesse

La critica domanda dei documenti: eccoli di primo ordine

e con singolare abbondanza. Purchè non si voglia ammettere che tutte le autorità civili e militari, tutti i medici, tutti le persone ragguardevoli che hanno firmato i processi verbali estesi sul luogo e al domani degli avvenimenti, e che narrano fatti precisi e facili a verificarsi, si siano unite e concertate per ingannare il popolo, per mentire e giurare il falso a rischio di venire scoperte e disonorate per la loro impostura, non si può rivocare in dubbio ciò che essi attestano solennemente di aver veduto.

È facile il porre in campo l'entusiasmo popolare, come perduri per anni interi e come vada sempre crescendo. Qui l'entusiasmo è precisamente il frutto della fama dell'uomo di Dio, ed è provocato al suo passaggio dai miracoli che compie. Senza di essi è impossibile di spiegare la sua fama e quel grande movimento di popolo, che solleva irresistibilmente tutta una contrada e si rinnova ad ogni passo nei più disserenti paesi, nelle grandi città, come nei più umili villaggi; sulle rive dell'Adriatico, come tra le montagne della Svizzera; in Francia, in Olanda, in Germania. Con qual miracolo più grande di tutti i miracoli, quest'uomo così semplice, la cui lingua sovente non si comprendeva, mentre predicava soltanto in lingua italiana, accompagnata da qualche parola mal pronunciata e dialettale di tedesco o francese, che si limitava a far pronunciare un atto di contrizione a lungo preparato e fervorosamente commentato, è riuscito a produrre la potente e durabile impressione dipinta dai cronisti del suo tempo?

Il dubbio che potrebbe nascere dinanzi a vaghe e generali relazioni, svanisce ben presto alla vista della moltitudine di attestazioni che ci fanno in certo modo assistere agli avvenimenti, tanto esse li riportano con fedeltà, tanto riflettono le emozioni che esse suscitano, tanto sono ripiene di calore e di vita.

Ma perchè questa abbondanza di miracoli?

Ciò che noi vedremo nella continuazione dell'opera del servo di Dio, sul terreno su cui essa dovrà svolgersi, ci permetterà, senza scrutare i segreti di Dio, di dare una risposta.

Il P. Marco è apostolo, e Dio gli affida di evangelizzare prima di tutto l' Italia. Ben presto però senza abbandonare completamente la sua patria, sarà inviato verso terre invase dall'eresia e la Germania diverrà il centro della sua azione ordinaria.

Ma, anche in Italia, dove i costumi del popolo hanno bisogno di essere riformati, l'aureola del taumaturgo darà all'uomo, abbastanza coraggioso per riprendere i disordini, un prestigio e una potenza che la sola parola, per quanto eloquente e pia, è incapace di produrre. Un uomo che opera miracoli, si considera tra i semplici come una apparizione di Dio, con la sua gloria e col suo splendore. È Dio ancora con la sua bontà che moltiplica i favori, ed anche con la sua giustizia armata di onnipotenza mille volte formidabile. Chi penserà dunque a resistergli e ad affrontarlo? Con lo spirito docile e il cuore umiliato, i peccatori si arrendono, le conver-

sioni si moltiplicano, i popoli sono trasformati. Tra gli eretici è ancor più grande e più necessaria la po-

È questa la prova grande e visibile della religione rivelata; è il dito di Dio confermante la nostra fede, è la verità trionfante delle sue parole e del suo Vangelo, è il grande si gillo divino unico ed inimitabile. Dio si è servito di questi miracoli per fondare la sua religione tra gli uomini; e Cristo li ha moltiplicati per provare la sua divinità. La Chiesa cattolica ne ha conservato il privilegio e Dio la distingue così da tutte le sette e da tutti gli scismi. È il grande argomento dell'apologetica popolare, da tutti compreso, che produce irresistibilmente l'adesione, e che trionfa di tutti i sofismi. Il P. Marco, destinato a percorrere in tutti i sensi quella

Germania infestata dagli errori di Lutero e di Calvino, porterà seco l'argomento trionfante della verità, ed i suoi miracoli, mentre confermeranno i cattolici deboli, convertiranno i pro-Dopo ciò, se vi sarà chi voglia stupire nel vedere il so-

prannaturale traboccare nella vita dell'uomo straordinario di cui studiamo la storia, non avrà che a ricordare l' Horeb antico, dove Dio, dal roveto ardente, parla a Mosè e lo prepara alla sua missione. Il miracolo sarà l'arma dell'inviato divino contro Faraone e gli Egiziani, il miracolo gli darà autorità sopra il popolo; e poichè la sua opera di liberatore, di legislatore e di condottiero è grande, il miracolo l'assisterà sempre

Al P. Marco è affidata una consimile missione; egli pure e diverrà l'aiuto ordinario della sua azione. sarà liberatore di un popolo, condottiero di armate, consigliere del primo monarca dell'universo, difensore della cristianità. Dio lo segna o lo designa, sin dai suoi primi passi nella carriera apostolica, con quella aureola di potenza di cui gli av-Da questa interminabile serie di prodigi, ci si permetterà venimenti mostreranno bentosto l'opportunità.

di fare una scelta dei più meravigliosi e dei meglio avverati, che non moltiplicheremo per evitare la monotonia. Il nobile signore Pederico Cornaro, dopo parecchi anni di

infermità, senza mai lasciare il letto, è guarito istantaneamente; la nobile signora Laura Gritti viene liberata da un cancro al petto per il quale era stata abbandonata dai medici; così Rosana Barbier, giovane di quindici anni, che camminava con la faccia china in terra, mentre due coste fuori di posto sporgevano presso la spina dorsale; il figlio del nobile signor Francesco Longo, di vent' anni di età, già da nove anni affetto da epilessia con assalti quotidiani che si rinnovavano tre, quattro e cinque volte e avevano reso quel povero giovane ebete, muto e che pronunciava solo dei suoni inarticolati; Simone, figlio di Giacomo Parnel, gondoliere, rimasto quasi cieco per causa del vaiuolo, avendo perduto un occhio, mentre con l'altro non distingueva più che le ombre; Suor Maria Priula, del monastero di S. Catterina che una terribile asma teneva a letto da venticinque anni; Gasparda Amorevoli la cui gamba sinistra era tutta una piaga; il nobile signore Alvise Minio che in tre mesi era ricaduto sei volte in una grave infermità, e una folla di altre persone d'ogni condizione e che furono tutte guarite.

Tutti questi prodigi, operati a Venezia nell'anno 1676 soltanto, non sono che i più notabili, quelli che si giudicano degni di speciale attenzione e pei quali sono istituite delle inchieste. Attorno ad essi se ne raggruppano degli altri che sono per così dire innumerevoli, e dinanzi ai quali la fama popolare, che non si cura affatto di critica, pronuncia senza esitanza il nome di miracolo. Forse, sarà davanti a qualche caso di questa credulità, inevitabile in un popolo semplice, che noi vedremo sorgere dubbi e contraddizioni, che diverranno la grande prove del servo di Dio. È un vero slancio di confidenza irresistibile verso di lui che si manifesta alle prime avvisaglie della sua fama di Taumaturgo, una premura eccezionale, un movimento popolare, quale raramente si è veduto

anche all'apparire dei più grandi santi.

Sin dalle prime ore del mattino, quando apre le sue porte, la chiesa dei Cappuccini del SS. Redentore comincia a riempirsi di una folla delirante, avida di vedere l'uomo di Dio, di ricevere la sua benedizione, di chiedergli dei miracoli. Nuovi gruppi di pellegrini seguono presto i primi e così, durante l'intera giornata, e sino ad ora avanzata della notte, il con-

corso è sempre ininterrotto.

Il vasto recinto, in certi momenti, sembra troppo angusto per la moltitudine. La chiesa del Redentore venne costruita dalla Repubblica di Venezia come tempio votivo per la liberazione della peste. Perchè fosse degna della sua riconoscenza, essa la innalzò sulle rive dell'Adriatico le cui acque riflettono la sua bianca facciata di marmo e la sua cupola elegante, e le fu prodiga di ornati e di splendori. Poi pensò che un monumento della peste non poteva essere confidato ad altre mani che non fossero quelle dei Frati Minori Cappuccini il cui nome era inseparabile da quello del contagio, durante il quale essi si erano diportati eroicamente, seminando dei loro cadaveri i lazzaretti e gli ospitali, divenuti per essi i campi di battaglia della loro carità. Fu allora che tra la povertà dei figli di San Francesco, che non osavano accettare un tempio così opulento e solenne, e la riconoscenza di un popolo, avvenne una lotta epica che lasciò traccie e nella storia della città e nel Bollario dell'Ordine, dove i documenti si accumulano, con suppliche, rimostranze, deliberazioni, sino a che la potenza secolare, irriducibile, ottenne alfine dal Papa, pei Cappuccini, non soltanto l'autorizzazione, ma il comando formale di assumere il servizio del Tempio, cagione di una contesa, di cui la simile, senza dubbio, non si vide nel corso della storia.

Senza alcuna disobbedienza, l'ultima parola fu tuttavia per la povertà francescana. I religiosi Cappuccini accettarono il servizio del grandioso tempio in nome della città, ma rimanendovi in qualche modo estranei e costruendo accanto ad esso e formante come una delle sue cappelle, una nuova chiesa, assai piccola éd umile, che è la loro vera chiesa conventuale (1).

Il maestoso tempio sembrava predestinato alla gloria nascente del P. Marco d'Aviano, poichè era sotto a quelle volte magnifiche che si accalcava la folla, riempiendone la vasta navata. E ciò non bastava. Mentre il popolo attendeva l'arrivo del servo Dio e si preparava ai miracoli con ferventi preghiere di pietà, la piccola chiesa adiacente diveniva l'asilo dei grandi e dei personaggi cospicui, procuratori di San Marco, capi del grande consiglio dei Dieci, avvocati, abbati, prelati, canonici, che volevano essi pure ricevere la benedizione del P. Marco e ricorrere al suo potere di taumaturgo.

Il Nunzio Apostolico desideroso di conferire con lui, lo chiama al suo palazzo. Grandemente edificato dal colloquio avuto, gli domanda di benedire la sua corte e si raccomanda alle sue preghiere. Il P. Marco aveva fatto il tragitto in gon-

<sup>(1)</sup> Da molti anni la comunità dei Cappuccini di Venezia si serve del coro e del tempio del SS. Redentore pel servizio religioso. Ciò perchè più adatti alla famiglia assai numerosa e più convenienti alla comodità dei fedeli. Tuttavia nella piccola chiesa si celebrano ancora più volte all'anno delle speciali funzioni.

dola chiusa per non essere veduto. Ma durante la sua udienza, la notizia della sua venuta s'era divulgata e il quartiere s'era sollevato, circondando la residenza del Nunzio. L'uomo di Dio provò tutte le pene del mondo nell'attraversare quella folla e arrivò al Convento col suo abito accorciato e tagliato da coloro che avevano potuto avvicinarlo e volevano avere una sua reliquia. La devozione indiscreta del popolo ormai si manifesterà molto spesso in tal modo e ciò sarà sempre per l'umile religioso una sorgente di mortificazione così crudele, quanto gli applausi dai quali, a partire da questo momento, sarà sempre salutato.

Ciò è avvenuto della sua tranquillità e della sua stessa libertà. Egli continuerà ancora ad abitare la solitudine di Padova, ma non ne conoscerà più il riposo e le attrattive. Egli non appartiene più a sè stesso, ma alle anime, alla Chiesa.

Dio gli domanda questo sacrificio; ma la serie delle preparazioni provvidenziali per le quali è passato sinora, non sarebbe completa se non vi aggiungessero le prove e le contraddizioni. Tutti coloro che vogliono vivere piamente in Gesù Cristo devono apparecchiarsi a soffrire persecuzioni (1), e quando l'opera a cui sono destinati, è l'opera stessa del Salvatore, il bene delle anime, la salute del mondo, essi devono portare in modo speciale la sua rassomiglianza ed avere come lui il carattere distintivo della croce che santifica e che salva.

(1) Epist. ad Titum, III, 12.





## CAPITOLO IV.º

# La Benedizione miraeolosa



Santi hanno delle industrie ammirabili per nascondere la loro umiltà. Essi sono tanto inabissati nel loro niente, staccati da se stessi, abituati a vedere in Dio la sorgente di ogni bene, che non sorge loro neppure il pensiero di attribuirsi la minima parte dei doni e dei favori di cui sono ricolmi. Essi sanno che queste sono grazie, ossia benefici concessi gratis, senza merito da parte loro, il cui possesso impone un debito e un aumento di responsabilità.

Ciò è vero soprattutto di quei doni esteriori, di quei privilegi che la teologia chiama grazie date gratuitamente, e che vengono concesse per il bene generale del popolo, piuttosto

che per colui che ne è il depositario.

Tali sono i doni della penetrazione dei cuori e il dono dei miracoli, il più frequente di tutti. È da Dio che essi procedono ed è a Dio che ritornano, perchè favoriscono la sua opera. I Santi che li posseggono, non ne sono che i depositari, o piuttosto essi servono d'istrumenti, e lungi dall'attribuirsene un merito o un onone qualsiasi, tutta la loro vita, le loro opere, le loro parole ripetono il motto di S. Bonaventura: Soli Deo honor et gloria! A Dio solo onore e gloria!

Ma sembra che per essi sia ancora troppo il considerarsi come istrumenti, e si studiano di evitare anche questo onore. Essi ne saranno appena l'occasione, e il loro compito, nelle manifestazioni della potenza divina, si ridurrà a niente, ad un semplice atto di presenza, e ancor questo non sarà sempre necessario.

Il Beato Curato d'Ars spariva perciò davanti a S. Filomena; il B. Crispino faceva fare alla Madonna i suoi incessanti miracoli. Il P. Marco, a udirlo, non vi entrava per niente in quelli che venivano operati sotto le sue mani.

Era la fede dei fedeli soltanto che li provocava, egli diceva, perchè Dio ha, promesso di esaudire le preghière che a Lui sono rivolte. «Se crederete, disse il Maestro, vedrete esaudite tutte le vostre domande, perchè tutto è possibile a colui che crede».

Il P. Marco asseriva poi che, in virtù della grazia sacerdotale, la benedizione del sacerdote può produrre per se stessa degli effetti divini e dei veri miracoli. Questa dottrina, così opportuna al grado della sua umiltà, non era meno giusta in riguardo alla più stretta ortodossia. Se essa serviva alla sua modestia, gli procurava per soprappiù molte occasioni per praticare la pazienza. Ma prima di venire ai particolari di queste persecuzioni che occuparono un gran posto nella prima parte della sua vita, e che servirono a mondare la sua anima e a prepararla alla sua missione, ricordiamo le origini della benedizione speciale a cui prese l'abitudine di ricorrere, e che nelle sue mani ebbe una efficacia così grande.

Chi non conosce la benedizione di S. Francesco d'Assisi? Fra Leone, dicono i cronisti serafici, assediato un giorno da una penosa tentazione, va a domandare soccorso al suo serafico Padre. Questi prende un foglio di pergamena e vi scrive tosto la formula della benedizione data un giorno dal Signore a Mosè, aggiungendo in fine: «Che il Signore ti benedica, Fra Leone!» Poi a guisa di firma traccia il segno T, che figura la croce, ed ai piedi una testa umana grossolanamente disegnata. Porge quindi questo scritto al suo compagno, che egli chiamava pecorella del buon Dio, e gli dice: «Conserva questa benedizione che sarà per te una preziosa salvaguardia.»

Fra Leone l'autentica di sua propria mano, aggiungendovi con l'inchiostro rosso e con una bella calligrafia gotica, l'affermazione che S. Francesco ha tracciato quelle righe per lui, Fra Leone, col T, e con la testa che gli sta sotto. E conserva così bene quel prezioso manoscritto che lo si possiede tuttora nel tesoro della Basilica d'Assisi. Migliaia di copie sono state riprodotte e la pia formula, moltiplicata all'infinito, portata sopra gli scapolari dei Terziari, pronunciata dai fedeli, dai

religiosi Francescani, rinnova attraverso i secoli la protezione miracolosa di cui fu favorito il discepolo prediletto del Patriárca d'Assisi. Fedele alla tradizione dell'Ordine, nel quale questa benedizione è sempre stata propagata, un fervente religioso cappuccino del convento di Bologna, il P. Francesco da Bagnone, qualche anno appena prima che il P. Marco incominciasse il suo ministero, l'aveva richiamata in onore usando abitualmente di questa formula per benedire quelli che si raccomandavano alle sue preghiere. Dio aveva sovente, con miracoli, ricompensata la fede degli ammalati che avevano ricorso a lui.

La fama di essa perciò si era divulgata lontano. Un religioso di Parma, in proposito così scriveva: « Il numero di quelli che vengono da Milano, da Cremona, da Piacenza, da Reggio e da tutte le provincie d'Italia per vedere il P. Francesco e ricevere la sua benedizione è così grande, come al convento non se ne vide mai, e si è quasi impediti di recitare l'ufficio in coro. Tutti coloro che egli benedice, se sono animati da una grande confidenza, partono guariti dalle loro in-

fermità. Queste guarigioni si contano a centinaia.

«Il nostro Serenissimo Duca, vedendo questo immenso concorso, s'è deciso di togliere dal convento il religioso che ne è la cagione. Secretamente l'ha fatto trasportare, col suo compagno, nel proprio palazzo, con ordine di non lasciarlo vedere a nessuno. Di più ha fatto pubblicare a suon di tromba che il Padre era partito ».

Il Duca di Parma, infatti, ebbe una stima singolare del P. Francesco, soprattutto dopo che nella sua propria famiglia

ebbe esperimentato l'efficacia della sua benedizione.

Maria d'Este, sua terza moglie, era paralizzata ad un fianco e, da qualche mese, non si alzava più dal letto. Le sue condizioni erano divenute così gravi che si stava per amministrarle i sacramenti e alcuni corrieri erano pronti per portare alla corte la notizia della sua morte.

Nel frattempo si apprese che il P. Francesco aveva ridato la sanità a due religiose di San Siro. La speranza ritornò tosto al palazzo, dove venne condotto subito in tutta fretta l'umile Cappuccino che, avvicinandosi alla morente, le domandò con la sua sólita semplicità: « Crede che il segno della croce che io, povero servo di Dio, traccerò su di lei, abbia il potere di guarirla? Sì, lo credo. - Ebbene sia fatto secondo la sua fede!»

Il Padre ordinò allora che l'ammalata venisse trasportata sopra una poltrona e le diede la desiderata benedizione. La vita rifluì subito a fiotti in quel povero corpo paralizzato, e la duchessa, liberata dai suoi mali, si alzò dalla sua poltrona, per correre alla finestra e gridare con tutte le sue forze: « Miracolo! »

Al domani, accompagnata dal Duca, dai suoi figli e da tutta la Corte, si recò a piedi al santuario della Steccata, per

rendere grazie a Dio.

La notizia di una tale guarigione si diffuse prestamente in tutta l'Italia e anche di là dalle frontiere. Da ogni parte si domandava il P. Francesco. La duchessa di Savoia e, si dice, anche l'Imperatore, fecero istanze per averlo. I superiori non giudicarono certamente essere conveniente di accondiscendere a queste domande e si misero d'accordo col Duca per sottrarre il P. Francesco dalle dimostrazioni popolari, inopportune e per la sua umiltà e pel buon ordine del convento. Da ciò senza dubbio la diceria di sopra menzionata del sequestro del Taumaturgo.

Al tempo stesso si cercò un mezzo per soddisfare la devozione di quelli che assai sovente scrivevano da lontano, per domandare la benedizione miracolosa, e si fecero stampare delle formule, in calce alle quali il P. Francesco scriveva il suo nome. I religiosi del convento di Parma, in nome del loro venerabile confratello, le mandavano a coloro che volevano essere benedetti, e queste spedizioni erano così numerose che costituivano un vero ufficio e occupavano parecchi scrittori.

Dobbiamo dire ancora che questa formula di benedizione, prima di venir diffusa nel mondo, era stata sottoposta al grande Inquisitore di Parma, come pure ai superiori dell' Ordine, e che fu solo dopo l'approvazione di queste autorità che il Padre

Francesco aveva acconsentito a servirsene.

Ecco come il P. Marco, per il quale essa doveva acquistare una efficacia ancor più grande, venne mosso ad usarne a sua volta.

« La fama del P. Francesco da Bagnone, dicono gli annali della Provincia di Venezia, era giunta sino a noi e all'orecchio dei secolari i quali sapevano come, per la benedizione che egli dava, tanti ammalati, abbandonati dai medici, venivano guariti miracolosamente. La guarigione della Duchessa di Parma aveva talmente aumentato il valore di questa benedizione nelle nostre contrade, che i secolari accorrevano continuamente ad importunare i nostri religiosi, per ottenere in iscritto la benedizione del P. Francesco, per la quale, anche da lontano, Iddio operava dei miracoli.

«Il Padre Marco era allora nel convento di Padova e con questa formula benediceva molte persone. Dio che voleva manifestare la virtù di questo religioso così gradito ai suoi occhi, si servì di lui per ridare la sanità in Padova ad una persona di alta condizione, il che fu considerato come un miracolo e

scosse tutta città ».

Da quel momento il P. Marco divenne l'uomo della benedizione miracolosa e la sua fama non tardò a sorpassare quella del suo virtuoso precursore. Questi era ancora al mondo, quando, nel 1683, pareva che i Turchi dovessero impossessarsi di Vienna. Tutta la cristianità era costernata e senza speranza. Un segretario del Duca di Parma, incontratosi col P. Francesco, gli confidò i suoi vivi timori. « Non abbia paura, Eccellenza, gli rispose il santo religioso, Vienna sarà liberata e tra breve ne riceverà la notizia».

Dio, che aveva sollevato per lui il velo dell'avvenire, aveagli forse mostrato la parte gloriosa che avrebbe dovuto sostenere in quell'avvenimento colui nelle cui mani aveva de-

positato il suo prezioso talismano?

Ecco qui la formula completa di questa benedizione, quale la uso il P. Marco sino alla fine della sua vita.

#### « GESÙ! MARIA!

«Che il Signore ti guardi e benedica! Che egli ti mostri il suo volto ed abbia pietà di te! Che egli volti la sua faccia verso di te e ti dia pace! Che Dio ti benedica e ti liberi da tutti i mali, poiche se tu crederai, ogni cosa è possibile a chi crede. Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, Così sia!»

Prima di dare questa benedizione, il servo di Dio esortava gli ammalati e tutto il popolo ad una viva contrizione. Pronunciava le parole di questo atto con un accento penetrante ed un fervore che strappava le lagrime. Alla fine, faceva recitare tre Pater e tre Ave in onore dell'Immacolata Concezione e cinque in onore delle cinque Piaghe di Nostro Signor Gesù Cristo.

Salvo forse l'atto di contrizione preliminare, niente altro vi era di suo nella cerimonia che premetteva e nella benedizione con cui poneva fine. La formula era incontestabile, perchè interamente contenuta nella santa Scrittura, conosciuta da lungo tempo e consacrata da un venerabile uso.

Questa pratica però, e in modo speciale nei primi anni, fu attaccata violentemente, in nome dell' ortodossia, e al P. Marco, l'uomo della più integra fede cattolica, fu cagione di brighe con i tribunali ecclesiastici e con l'Inquisizione. Egli però doveva ottenere il più completo trionfo contro i nemici nascosti, gli invidiosi e i gelosi, le cui meschine passioni trovavano del tutto naturale di dissimularsi sotto il velo di un ardente zelo per la fede. Ma prima di questa rivincita che la Provvidenza renderà tanto più clamorosa, quanto più l'uomo di Dio avrà sofferto e meglio dimostrato la sua pazienza, il demonio suscitò contro di lui una opposizione formidabile, e tanto più crudele, perchè venuta da dove egli avrebbe dovuto meno aspettarsela.

Prima di tutto fu al Patriarca di Venezia che si portarono i lagni. I fatti vennero presentati al venerabile Prelato sotto falsi colori; la benedizione era una cerimonia singolare, nón autorizzata dalla Chiesa e per conseguenza sospetta di superstizione. Le guarigioni operate nulla avevano di serio, erano dei fatti molto semplici e naturali, esagerati a piacere, o inventati del tutto, delle menzogne e delle favole. In breve, il Prelato così prevenuto si credette obbligato di procedere con rigore e proibì al Padre d'impartire per l'avvenire quella benedizione.

Nella città circolarono delle dicerie calunniose che vennero anche alle orecchie del Nunzio, nella cui corrispondenza

se ne trovano le tracce.

Ma lasciamo la parola ai superiori del P. Marco, e in prima luogo al Guardiano di Venezia, il P. Giovanni Francesco da Udine che considerò essere un dovere imperioso per lui di ristabilire la verità e difendere un religioso di cui conosceva la virtù.

Questa difesa ci dà, in qualche modo, la storia delle ori-

gini della benedizione e delle sue meraviglie.

«Il P. Marco d'Aviano, egli scrive, sacerdote del nostro Ordine, uomo d'intelligenza e di talento, vissuto sempre in una esemplare osservanza della Regola, avendo predicato nel 1676 la quaresima nel regno di Napoli, ritornato nella sua Provincia e ritiratosi nel suo convento di Padova, fu condotto qualche volta, in virtu di santa obbedienza, a benedire degli infermi, che, in merito della loro grande confidenza, ricuperarono la sanità. Di ciò può dar fede il P. Giovanni Francesco da Bergamo, Guardiano del convento. Quelle guarigioni furono note a Venezia, e l'illustrissima signora Cornelia Cornaro, mi fece vive istanze, perchè il Padre venisse a dare la benedizione al suo illustre sposo. Ciò avvenne alla fine di ottobre. La notizia del suo arrivo fu tosto divulgata e altri ammalati vollero essere benedetti a loro volta e ricuperarono la sanità con quella benedizione... Basti dire che, durante quindici giorni, commota est universa Civitas, tutta la città fu scossa, e quando il Padre decise di ritirarsi a Mestre, il canale era tutto in-

gombrato di barche, che volevano accompagnarlo.

« Durante il suo soggiorno a Venezia, aveva sempre ricevute visite di personaggi distinti: il Nunzio stesso l'aveva domandato, e, avendolo veduto, s'era dichiarato soddisfattissimo del colloquio avuto con lui e l'aveva pregato di benedire i suoi famigliari.

« Andò in parecchi monasteri di religiose per predicarvi

e aveva ottenute sicure promesse di riforme.

« Quando benediceva in una chiesa qualunque, o in altro sito, non mancava mai di fare un breve discorso per eccitare alla contrizione e alla fede viva, e ne otteneva una generale compunzione. Sarebbe impossibile di narrare tutte le meraviglie operate in quei pochi giorni nelle anime e nei corpi. Furono convertiti dei peccatori, e alcuni eretici ed infedeli manifestarono il desiderio d'entrare nella vera Chiesa. Ma mancavano e il tempo per istruirli e le facoltà speciali. Non parlo delle guarigioni istantanec avvenute sia col ricevere la benedizione,

sia con la sola applicazione della formula 'scritta.

«In quel frattempo arrivò in città il Patriarca, e io m'atfrettai di recarmi a visitarlo per renderlo consapevole di tutto e chiedere il suo consiglio. Mi rispose che avrebbe assunto delle informazioni, e, dopo aver deliberato, m'avrebbe partecipata la sua intenzione. Otto giorni dopo, mi fece chiamare per dirmi di congedare il Padre, non usando però parole di comando, ma di esortazione. La ragione addotta era quella di evitare il tumulto; ma ne aveva altre di nascoste, a lui suggerite dalla gelosia di certuni. Siccome io non desiderava di meglio che di liberarmi dalle noie e dalle molestie cagionate al convento dalla folla dei secolari che impediva i nostri esercizi spirituali, il giorno seguente feci accompagnare il Padre a Rovigo.

« Ma siccome il Patriarca, male impressionato, mostrava qualche rigore, sotto pretesto che le cose avvenute erano state fattersenza suo permesso, scrissi, mediante il nostro Ambasciatore, al Cardinale Cibo. La sua risposta rimise ogni cosa in pace, e il Patriarca rimase con la responsabilità di aver rimandato un uomo stimato dal popolo come un santo».

Il prudente Guardiano del convento di Venezia aveva sempre tenuti informati i suoi superiori maggiori, che approvavano interamente la sua condotta, come precedentemente avevano approvata quella del P. Marco.

Ma a costui giunsero delle giustificazioni ancor più de-

cisive.

Il Cardinal Cibo, Segretario di Stato, il 21 novembre 1767,

rispose al P. Guardiano di Venezia in questi termini:

« Per ordine di S. Santità, questa sera stessa ho scritto al Nunzio, perchè faccia in modo che il P. Marco esca senza danno dalla difficoltà che gli fu creata. Vada lei in persona da Monsignore e lo metta al corrente di tutto, affinchè possa, eseguendo i desideri del Papa, dare i suoi ordini perche non sia fatto torto al P. Marco».

Il 28 novembre, in una nuova lettera al P. Andrea da Toscolano, l'eminentissimo Cardinale insiste ancora, lodando la religione e l'esemplare virtù del religioso perseguitato e ringraziandolo del suo zelo nel servizio di Dio e per la religione.

Malgrado queste lettere non fu senza difficoltà che il Nunzio acconsentì a prendere la difesa dell'accusato al quale però aveva prima dimostrato la sua benevolenza. Ma essendosi poi imprudentemente dichiarato contro di Iui, ora, senza dubbio, gli rincresceva il mutare nuovamente di proposito.

Anche a lui si aveva fatto credere alla vacuità dei racconti narrati dappertutto intorno ai miracoli. Il P. Guardiano, ciò saputo, gli mandò il P. Bartolomeo da Verona, con incarico di fargli conoscere il vero stato delle cose, non con parole, ma con gli scritti, coi documenti, coi processi verbali delle guarigioni, con le firme dei medici, presso i quali era poi facile il fare una inchiesta.

Il Nunzio, di cattivo umore, dichiaro che il P. Marco s'era reso colpevole di disobbedienza, recandosi senza permesso nei monasteri delle religiose. Ma dimenticava di aver dato egli stesso questo permesso, e gli fu presentata la lettera auten-

tica firmata dalle mani del suo auditore.

In una seconda visita, fattagli il giorno dopo, il P. Guardiano lo trovò un po' mutato, ma abbisognò una nuova istanza del Segretario di Ŝtato, per obbligare il Nunzio, troppo severo,

ad intervenire in favore dell' innocente.

Il P. Marco, però, stanco degli applausi, più ancora che per le difficoltà che gli si movevano contro, aveva potuto alfine, con stia grandissima gioia, fuggire da Venezia. Il giorno 8 di novembre 1676, imbarcatosi per Chioggia e, passando per Rovigo, s'era diretto a Verona.

Era suo desiderio di fare questo viaggio di nascosto per godere alfine un po' di calma e di tranquillità; ma quanto più si sforzava di nascondersi, tanto più la Provvidenza pareva che si studiasse di mostrarlo al mondo. In tutti i luoghi dove passava, le folle accorrevano a lui perfino dai più remoti villaggi, al punto, dice un suo biografo, che si poteva domandarsi, se

qualche angelo non precedesse il venerabile apostolo, suonando la tromba dappertutto, per guidare a lui le popolazioni.

Erano dovunque dimostrazioni di allegrezza, grida di trionfo e testimonianze di venerazione che si estendevano, come un giorno pel Salvatore entrante in Gerusalemme, sino a cospargere la via, dinanzi ai suoi passi, di vestiti e di rami di albero.

Ognuno comprende quanto questi omaggi dovessero molestare l'uomo di Dio. Egli aveva fretta di nascondersi nel convento di Verona, dove la clausura lo avrebbe almeno preservato da quel continuo contatto con una folla entusiasmata. Di più egli contava che gli sarebbe stato facile, in una grande città, di passare inosservato. Questa fu la grazia che chiese subito al superiore del convento, il P. Ambrogio da Schio, pregandolo a non manifestare a nessuno la sua venuta. Ma era questa una cosa più facile a desiderarsi che ad ottenersi.

Aveva appena passata la soglia del convento, che già la nuova del suo arrivo correva per la città, e incominciava l'affluenza. Signore, signori e cavalieri, preti e monaci, operai e mercanti, tutte le classi di persone erano confuse assieme e tutte le voci si univano per domandare la benedizione. Il chiostro, la corte esterna del convento erano divenute un nuovo portico di Bèthsaida, dove si vedeva una moltitudine di zoppi, di paralitici, di ciechi, di ammalati di ogni sorte imploranti dei miracoli. Il P. Marco dovette benedirli, e si sparse la notizia che nel numero dei guariti si trovavano due giovani patrizi delle famiglie dei conti Lisca e Guerriero.

Il vescovo di Verona non partecipava ai timori del Nunzio

e del Patriarca di Venezia.

« Gli feci una visita, scriveva il P. Marco al P. Guardiano di Venezia, il 1 dicembre, e mi accolse con la più grande benevolenza e cortesia. Egli si è mostrato affettuosissimo e mi ha pregato lui stesso di visitare le sue religiose. Si affida a me, e desidera solo che non vi siano tumulti, il che, grazie a Dio, non accadra. È a cognizione ed informato di tutto, perciò mi ha indicato il focolaio dove furono fomentate tutte le contraddizioni. Che Nostro Signore ricolmi dei suoi beni questi avversari della mia opera, io lo domando al Cielo per essi, poichè, al pari di loro, non desidero che la gloria di Dio».

Dobbiamo dirlo? Quella opposizione veniva da due altri Ordini religiosi che, un senso troppo naturale, spingeva ad avere in sospetto tutto ciò che non veniva da loro, e ad esa-. gerare quel sentimento d'incredulità che provano istintivamente i teologi, quando vengono posti in presenza di un fatto

soprannaturale.

Il P. Marco ne si stupiva, ne s'indignava di questa guerra fratricida, di cui, in altre circostanze, doveva divenire la vittima.

Osserviamo come in ogni circostanza, amici e nemici siano d'accordo nel constatare il grande concorso di gente attorno a lui, gli uni per rimproverarglielo come cagione di tumulto, gli altri per domandargli, quasi avesse dipeso da lui, che non avvenisse in quella folla alcun disordine e alcun eccesso.

Il Padre Marco, l'abbiamo veduto, aveva cura di mettersi

sempre al sicuro sotto gli ordini dell'obbedienza.

Il Padre Provinciale, per prudenza e per evitare conflitti simili a quello di Venezia, gli aveva certamente domandato di astenersi dal benedire in pubblico o di recarsi nelle case, almeno quando non vi fosse stato chiamato. Ma gli lasciava libertà di benedire le persone in particolare, ed era ben difficile per lui il non accondiscendervi, quando si trattava particolarmente di persone di riguardo che gli si presentavano, di benefattori dell' Ordine, di amici che gli erano condotti dai superiori stessi del convento in cui riceveva l'ospitalità.

Egli tuttavia si atteneva strettamente agli ordini ricevuti e poteva scrivere al Reverendissimo Padre Generale: « Io non ho fatto mai nulla senza l'autorizzazione del mio Padre Pro-

vinciale ».

Uno di questi, il P. Agostino da Latisana, divenne Generale dell'Ordine. Ebbene, non soltanto continuò a permettergli di benedire, ma gli indicava le persone che da lontano desi-

deravano di ricevere questa benedizione.

Un po' più tardi, nel 1681, il P. Giovanni Battista da Sabbio, che aveva consigliato la prudenza al P. Marco, poichè si sorvegliavano le sue minime parole per interpretarle malignamente, gli scriveva: «Io non ho preteso di proibirle assolutamente di dare questa benedizione, nè in privato, nè in pubblico. Vostra Paternità perciò continui a dispensare questo favore alle anime e singolarmente nell'occasione di predicazioni quaresimali'».

Le obbiezioni, tuttavia, sorgevano sempre nei centri intellettuali, e un dottore di Padova scrisse al P. Marco una lunga lettera, però molto rispettosa, per sottoporgliene una, che fa meraviglia che sia uscita dalla penna di un uomo che si dava l'aria di scienziato. Essa fa pensare all'ignoranza dei moderni increduli che domandano perchè tutti gli ammalati che si recano a Lourdes, non ritornano guariti. « Lei afferma, così egli scriveva al taumaturgo, che quelli che hanno fede, devono guarire. Come avviene dunque che Lei non guarisce tutti, mentre tutti hanno la fede?» A cui il servo di Dio avrebbe potuto rispondere: «Jo domando la fede come Nostro Signore la domandava agli ammalati che voleva guarire. E visibilmente essa non è tanto comune, poichè il Maestro diceva un giorno: « Se voi aveste la fede come un grano di senape, trasportereste le montagne». Perciò io non ho mai affermato essere infallibile la guarigione, ma ho detto che per ottenerla bisogna avere la fede, ed essere questa fede stessa che compie i prodigi. «Se credi, tutte le cose ti saranno possibili ».

La questione era forse stata portata a Roma ed aveva prodotto qualche impressione? Il fatto si è che il P. Procuratore si crede obbligato di soggiungere in una sua lettera: «Desidero ancora una spiegazione, e per un giusto motivo. Avendo veduto in certe relazioni che, per costringere gli spiriti malvagi a fuggirsene, Vostra Paternita esige negli invasi la fede, e che, come sacerdote, ha l'autorità di scacciarli, mi sarebbe utile di sapere qual sorte di fede domanda, se essa deve essere divina od umana e sopra quali fondamenti essa si appoggia».

La risposta del P. Marco è semplice e concisa, ma di una

chiarezza che nulla lascia a desiderare.

« Io benedico gl'infermi con la fede che ho nelle parole e nel potere di Nostro Signore Gesù Cristo. Tutto il secreto delle mie azioni viene dalla fede che ho in Colui che disse nel santo Vangelo: « Quelli che credono in me, scacceranno i de-

moni e faranno ancora altri prodigi».

E degno di nota il fatto che il principale interessato, in mezzo a questa tempesta che non si calma un istante, se non per ricominciare da capo, vive nella pace più grande e conserva una calma che nulla commuove. Per lui è certo che la benedizione opera dei prodigi; egli li ha veduti, e non gli viene neanche al pensiero di esserne egli stesso l'autore, nè che la virtù che li produce, gli sia personale. Da chi infatti dovrebbero provenire i miracoli, se non da quella benedizione e dalla virtù che Nostro Signore Gesù Cristo ha lasciato impressa nelle parole del suo santo Vangelo?

Ma per quanto profonda sia in lui questa credenza, e la sua umiltà gliela renda come evidente, nulla fa per difendersi salvo che non ne abbia ricevuto il comando. Sono i suoi superiori che parlano per lui, che discutono, che rispondono

agli attacchi, che fanno garanzia dei suoi atti.

Sono essi che lo costringono ad uscire da quella solitudine in cui trova le sue delizie; sono essi ancora che per favorire il bene delle anime e per dare soddisfazione agli amici e ai benefattori dell'Ordine, lo sollecitano a dare questa benedizione. E il P. Marco non è nelle loro mani se non un istrumento.

Obbedienza piena di meriti per lui, perchè porta con sè non soltanto delle contraddizioni, ma delle fatiche senza numero. Le turbe lo seguono dappertutto, lo circondano, lo assediano con la loro importunità giorno e notte, non gli lasciano nè tempo per riposarsi dopo i suoi lunghi viaggi, nè modo di prendere la sua modesta refezione. In nessun luogo può sottrarsi dalle visite, dalle domande, dalle esigenze della folla.

Bisogna fissare le ore per la benedizione e ricominciare più volte, durante la giornata, le cerimonie, le esortazioni, le preghiere con cui l'uomo di Dio ha costume di accompagnarle. È una nuova fatica che, unita a quella delle predicazioni, di-

viene per lui opprimente.

Se ha ereditato la popolarità del P. Francesco da Bagnone, possiede pure la sua alta clientela. I grandi, i principi, i prelati lo chiamano, e così egli si incammina a poco a poco sino alle corti dei sovrani, sino ai piedi del trono imperiale. Ma al tempo stesso quelli che non possono recarsi da lui e che non possiedono i mezzi di chiamarlo a sè, vogliono però avere la loro parte delle sue benedizioni. E allora ecco una corrispondenza incessante, un aumento di fatica capace da sè solo di assorbire la vita di un uomo.

Sono religiosi ammalati, persone afflitte, una cameriera dell'Ambasciata di Francia a Venezia, una contessa de Clara, abbandonata dal marito, la cui famiglia eretica fece apostatare e condurre in Inghilterra, sono tutti quelli che il dolore ha colpiti sotto tutte le forme che si raccomandano a lui e sol-

lecitano la sua benedizione.

Si deve spedirla per lettera ad ogni istante; bisogna, come a Parma pel P. Francesco, prepararne un gran numero di copie che il P. Marco si contenta di firmare e di cui l'Europa si trova inondata. Più tardi, con approvazione venuta da Roma, che per ciò stesso ne approvava la pratica, si ommette di apporre la firma.

Il venerabile religioso, quando benediceva, aveva preso l'abitudine di dirigere la sua intenzione verso le persone assenti che si raccomandavano a lui. In principio dava questa benedizione ogni giorno, come scriveva al P. Agostino da La-

tisana, il 16 giugno 1678:

« Io do la benedizione ogni giorno a mezzodì ed ho l'uso di comprendere tutti coloro che hanno intenzione di riceverla. Vostra Paternità può dunque avvisare le persone che la desiderano che non hanno se non da confessarsi, comunicarsi ed

essere fedeli al convegno spirituale ».

In breve tempo essa divenne come una specie di istituzione, nota in tutta la cristianità, e fu d'uopo mandare in Franz cia, in Germania, in Spagna degli avvisi stampati con cui si prevenivano le persone che sollecitavano la benedizione del Padre Marco, che essa vérrebbe impartita in giorni stabiliti in tutte le feste, domeniche, martedì, venerdì e sabati dell'anno a undici ore del mattino; che il P. Marco raccomanderebbe inoltre nel santo sacrificio tutte queste persone, ma chiedeva loro di confessarsi e comunicarsi, e di recitare, in detta ora, cinque Pater e Ave in onore delle cinque Piaghe, e altri tre in onore della Immacolata Concezione, e di fare un atto di contrizione « perchè Nostro Signore avesse a guardarli da ogni male ed a concedere loro quei beni, spirituali o temporali, particolari o generali che fossero stati di gloria a Dio, di salute per le anime e conformi alla divina volontà».

Le grazie ottenute, le guarigioni operate, i miracoli autenticamente constatati furono innumerevoli; ma chi potrà dire il numero delle conversioni avvenute con questa pratica che poneva come condizione; per ricevere una grazia temporale ardentemente desiderata, il perdono dei peccati e l'amicizia

di Dio?

Il venerabile religioso dunque, qui come dappertutto, si mostrava apostolo e liberatore delle anime, proseguendo con la benedizione, come con la predicazione e con ogni altro ministero, l'opera che fu la caratteristica della sua vita: la guerra al peccato mortale.





#### CAPITOLO V.º

# La guerra al peccato mortale

(1676 - 1680)



A benedizione diviene, d'ora innanzi, la compagna necessaria dell'apostolato del P. Marco d'Aviano. Essa costituisce il suo principale mezzo di azione, ed è la molla possente che a lui spinge le folle. I prodigi che accompagnano questo atto, gli danno l'autorità di un uomo di Dio, e la sua parola compie il resto con la grazia di Dio.

E così avviene a Verona nell' avvento del 1676, durante il quale egli stesso annuncia al P. Guardiano di Venezia l'esito felice della benedizione, il concorso

di popolo che va ogni giorno crescendo.

Da Verona, va a predicare a Lendinara, quindi la quare-

sima a Sermide, cittadina del ducato di Mantova.

Molti, tra quelli che accorrono a ricevere quella benedizione ormai divenuta celebre, non pensano se non di ricevere grazie temporali, ma ricevono eziandio grazie più preziose, per il bene delle loro anime, che essi non si curano di domandare, ma che l'uomo di Dio, desideroso dei loro veri interessi, non manca d'implorare e di ottenere per essi.

Ad esempio del Salvatore che, tante volte, prima di liberare i corpi, diceva agli ammalati: «Vi sono rimessi i vostri peccati» egli vuole che prima sia purificata l'anima loro. È questo lo scopo della confessione e della comunione che rac-

comanda di premettere, ed anche dell'atto di contrizione che fa recitare solennemente, prima di tracciare sopra la folla il segno di croce liberatore. Egli la prepara con una allocuzione al tutto commovente che strappa le lagrime e che sovente basta a convertire i peccatori. Vedendo i buoni effetti di questa esortazione, la rivolge dal pulpito, e termina ogni predicazione con un atto di dolore e di pentimento che producono nel po-

polo una impressione irresistibile.

Chi lo crederebbe? Questo atto di contrizione che, dappertutto, perfino alle corti, costituirà il suo grande trionfo, a Sermide diviene la sua pietra d'inciampo. La parte elegante e raffinata della popolazione trova che questo metodo manca di varietà e sopratutto di distinzione. Nei salotti della cittadina il predicafore incomincia ad essere seriamente criticato. «L'atto di contrizione! Eh via! Che cosa di più banale e di più volgare? Lo si reciti in privato nelle proprie preghiere, lo si insegni ai fanciulli nel catechismo, ma non si va alla predica per ascoltare un atto di contrizione. Il Padre crede di trovarsi in un villaggio, tra gente rozza ed ignorante; egli non sa che Sermide è un centro piccolo, è vero, ma istruito e distinto, che si trova in mezzo ad un ceto aristocratico, di cui bisogna rispettare il gusto delicato e squisito».

Ora se in quel mondo speciale si acconsente di andare alla predica, lo si fa però a condizione di trovarvi ciò che si va cercando al teatro: divertimento, distrazione, soddisfazione della curiosità e della vanità. Alle orecchie delicate di quei mezzi cristiani, le parole peccato e contrizione hanno un suono troppo duro. Quando il P. Marco le pronuncia dal pulpito, par di vedere le belle signore spaventarsi nei loro salotti, e prese da indignazione, velarsi il volto coi loro ventagli, con una

smorfia di disprezzo.

La predicazione di allora cercava troppo di soddisfare' questi gusti mondani, e non è il minor bene operato dal Padre Marco, quello d'aver contribuito, con tanti altri de' suoi confratelli, ad una necessaria reazione.

Senza inquietarsi delle critiche, indifferente alla opinione del mondo, attendendo al bene delle anime, senza ricercare se stesso, egli continuava l'opera sua, nulla modificando nei suoi atti, e terminava, si dice, per smuovere e convertire anche quelli che, al principio, si scandalizzavano della sua semplicità.

Predicare la contrizione, eccitare all'orrore del peccato, era il suo dono speciale, in armonia con la missione che doveva compiere, in un secolo in cui gli abusi s'erano introdotti dappertutto, e dove il peccato regnava da sovrano. Dio

che, al dire dell'Apostolo, distribuisce a suo piacere le grazie esteriori, gli aveva dato questo compito, come aveva assegnato a S. Vincenzo Ferreri quello d'annunciare il giudizio, a San Bernardino da Siena quello di rivelare i tesori nascosti del santo Nome di Gesù.

Così il P. Marco d'Aviano, in forza della sua speciale vocazione, faceva convergere alla contrizione e alla estirpazione del peccato tutte le risorse della sua eloquenza, tutti gli sforzi

del suo zelo, tutti gli atti del suo ministero.

Non aveva mai tanta potenza sopra le anime di quando trattava del suo soggetto favorito. Tutto penetrato dell'amore di Dio, era sensibile alle offese della divina Maestà, e al solo pensiero del peccato, si sentiva scuotere come se fosse stato toccato egli stesso nel punto più vulnerabile dell'anima sua. Ardendo di zelo e di carità per gli uomini, suoi fratelli, non poteva vederli sull' orlo dell'abisso che minacciava d'inghiottirli, senza fremere, e più che di tutte le disgrazie di questo mondo egli soffriva per l'estremo pericolo e per la spaventosa angústia in cui li vedeva immersi, lontani da Dio, che è la sorgente di tutti i beni, e, per conseguenza, già soggetti a tutti i mali. Per lui, essendo il peccato la più grande di tutte le disgrazie, ciò non era soltanto una verità speculativa, ma un fatto reale, che lo colpiva per così dire in modo sensibile, come se l'avesse veduto coi suoi propri occhi e toccato con le sue mani.

Era fuori di se stesso e non poteva contenere la sua emozione. Le parole uscivano allora ardenti dalle sue labbra, mentre le lagrime gli sgorgavano dagli occhi, ed i singhiozzi si susseguivano senza tregua. Quelli che lo ascoltavano, commossi a loro volta, si battevano il petto e promettevano di convertirsi.

La parola non bastava al fervente predicatore, adoperava anche la stampa; e al tempo stesso in cui diede al pubblico il suo opuscolo sopra il peccato mortale, del quale parleremo presto, fece distribuire una formula dell'atto di contrizione che, anche spogliata della vita e del calore che sapeva imprimerle in pulpito il suo venerato autore, nondimeno rimane sempre una preghiera piena di unzione e di forza. Eccola, quale il Padre la dispensava sul finire della sua vita:

#### GESÙ! MARIA!

« lo creatura debole e indegna prostrata ai vostri sacrosanti piedi, confesso con intenso dolore e con l'anima ripiena di confusione, le mie innumerevoli negligenze, i peccati e i delitti

che ho commessi sin dai primi anni di mia vita. Io vi ho offeso, o mio Dio, io vi ho offeso! io me ne pento dal profondo del mio cuore. Vorrei soffrire tutti i mali immaginabili, anche la morte, se ciò fosse sufficiente a cancellare le mie offese contro di voi, mio sommo Bene. Io ho peccato, o mio Dio! Per cancellare il ricordo del mio misfatto, non esiterei un istante a sottomettermi ai più crudeli tormenti. Se il sangue delle mie vene fosse inesauribile come le acque dell'oceano, sarei pronto a versarlo sino all'ultima goccia per vostro amore, non una volta soltanto, ma due, tre e più ancora, senza cessare giammai. Ho peccato, o Signore, ho peccato! Io me ne pento dal profondo del cuore e fo il fermo proposito di morire pittosto che commettere un peccato mortale. Se la vostra suprema sapienza prevedesse che un giorno o l'altro, per incostanza o per fellonia, vi dovessi gravemente offendere, la mia umile preghiera e il mio ardente desiderio è di morire oggi stesso, munito della vostra grazia. Piacesse al Cielo che la mia contrizione eguagliasse la somma di tutti i dolori e rendesse immutabile il mio proposito di non peccare mai più. Poichè io vi devo, Dio infinitamente buono, una servitu piena ed intera; non tanto per tema dell'inferno di cui pei miei peccati ho meritate mille volte le pene, e per speranza della eterna beatitudine della quale mi sono reso indegno tante volte, quanto per dolore di avere offeso Voi, Sommo Bene, Maesta divina, che noi dobbiamo lodare, benedire e ringraziare senza fine! Così sia!»

Non v'è bisogno di dire che, malgrado le contraddizioni e le opposizioni, la quaresima di Sermide ebbe, come tutte le predicazioni del P. Marco, un esito straordinario. Il popolo non cessò di accorrervi in folla sino alla fine e non solo quello della città, ma di tutti i dintorni e anche delle terre vicine a Ferrara ed a Modena.

L'anno seguente trovava il servo di Dio sulle rive del Garda, a Riva di Trento. La riuscita non fu meno grande. Fin dai primi giorni, gli uditori erano così numerosi che il tempio divenne angusto per contenerli, e fu duopo innalzare il pulpito sulla vasta piazza della città. Essendo il luogo ancora insufficiente, sorse l'idea di trasportarlo sulle rive del lago, dove c'era una spianata assai vasta. Quando la folla l'aveva quante persone vi potevano contenere, e, parte sui flutti, parte sulla terra ferma, l'uditorio ascoltava attentamente la parola di Dio. Era una riproduzione delle scene della vita del Sal-

vatore, quando sulle rive del lago di Genesareth, e dalla barca di Pietro, parlava a quelli che l'avevano seguito.

Si constato che durante la quaresima, epoca in cui il lago è generalmente agitato dalle tempeste, rimase sempre perfettamente calmo e tranquillo, e che, tra quella folla di gente premurosa di guadagnare la barca, che si spingeva e si urtava, come sempre avviene, per avere il miglior posto, non accadde mai alcun incidente.

La pure il popolo accorse, non solo da tutte le città che circondano il lago, ma ancora dai villaggi del Veronese, del Bresciano, del Tirolo. Mancarono i viveri e si fu costretti di farli trasportare dalle contrade vicine. I confessionali erano continuamente assediati e tutti i sacerdoti della città e dei dintorni, secolari e regolari, non bastavano ad ascoltare i penitenti.

Una delle prediche fu segnalata per uno straordinario avvenimento, che contribuì molto ad accrescere la rinomanza delle virtù del P. Marco e a promuovere le conversioni.

Parlava della bontà di Dio e della ingratitudine degli uomini, e, dopo aver biasimato con veemenza la condotta di quelli che non sanno riconoscere la mano che li ricolma di benefici, ebbe il pensiero di interrogare un ossesso ben noto a tutti e che, per caso, si trovava in mezzo all'uditorio.

« Dimmi, non è forse vero che i cristiani indegni sono più

ingrati degli stessi demoni?

- Si, è vero! rispose l'ossesso per tre volte.

 Non è vero ancora che l'inferno è preparato per questi cattivi cristiani?

- Sì, sì, è preparato per essi ».

A queste parole, il predicatore lasciò il pulpito.

Tutto l'uditorio, in preda ad una violenta emozione, con gli occhi pieni di lagrime, rimase stupito e spaventato, e l'atto di contrizione si mutava in singhiozzi, agitando tutta la folla.

« Io era presente a questa scena, racconta il P. Cosmo, e confesso che dinanzi a quella manifestazione così improvvisa e spontanea, rimasi come fuori di me stesso. Lascio pensare quali fossero i sentimenti degli uditori a quella voce d'oltretomba che atterriva tutti. Tra i presenti non vi fu nessuno, ne giovani, ne vecchi, ne nobili, ne plebei, che non si battesse il petto e non domandasse perdono ad alta voce. I religiosi che assistevano alla predica, erano i più commossi».

« Durante la settimana santa, racconta ancora il suo compagno, dopo un breve discorso, recitò l'atto di contrizione e un gentiluomo che l'ascoltava, ne fu talmente commosso, che

interrompendolo ad un tratto, gridò ad alta voce: «Ah! non è lei Padre, quel peccatore vile e miserabile, non è lei che ha offeso Dio in questo modo. Sono io piuttosto, e quante volte, ahimè! ho avuto la disgrazia di peccare ».

Egli avrebbe forse incominciato a confessarsi pubblicamente, e ad enumerare chi sa quali enormi peccati, se io non avessi potuto avvicinarmi a lui per imporgli silenzio ed impedirgli di rivelare ciò che solo il suo confessore doveva sapere ».

Anche gli esseri privi di ragione parve che un giorno comprendessero l'uomo di Dio e s'intenerissero alle sue parole.

Era il venerdì santo; predicava sulla pubblica piazza la Passione di Nostro Signor Gesù Cristo. Ora, non molto lungi, stavano adunati all'aperto e in gran numero, degli animali, sia che avossero servito a condurre gli uditori, sia che a Riva di Trento, come allora spesso avveniva, in quel giorno fosse stato giorno di fiera. Il predicatore stava dipingendo con termini al tutto commoventi le sofferenze e la morte della Vittima divina, poi, siccome le lagrime dei mortali non bastavano, alla vista della natura che si turbava; gridò con un gesto di profonda eloquenza: «Ah! è morto il nostro Dio; è morto l'autore della vita! Piangete dunque, fratelli miei, piangete! Ma chel i vostri occhi sono senza lagrime, voi non volete piangere! Piangete dunque voi, esseri ed elementi inanimati, piangete uccelli del cielo e bestie della terra, e se non potete piangere, mostrate, con le vostre grida, coi vostri gesti, il dolore che vi cagiona la morte del Creatore!»

A tali voci, le rondinelle che stavano sopra i tetti incominciarono a emettere dai loro gorguzzoli dei suoni lamentevoli, mentre le pecore gemevano, e le altre bestie davano lamenti, come se qualcuno le andasse tormentando. Un velo di duolo cadde su quella folla; tutti i petti erano oppressi ed in un istante, in tutta la città si udi un lugubre concerto di grida di dolore e di lamentazioni; i singhiozzi degli uomini coprivano tutte le voci, ed i cuori spezzati dal pentimento promettevano al Signore la conversione e l'emendazione.

Quella quaresima si distinse ancora per un altro fatto eccezionalmente prodigioso, del quale ci fu conservata la rela-

zione in una lettera del sacrestano maggiore.

Un povero padre di famiglia del paese di Lomasso aveva avuto il dolore di veder nascere due figli gemelli morti. Pieno di fede e di confidenza nelle preghiere e nella benedizione del P. Marco, avvolse nelle fascie, i due cadaverini e li pose in una cestella che portò al predicatore, supplicandolo di benedirli, perchè potessero rivivere e ricevere almeno il battesimo.

Non volendo contristarè il suo visitatore il P. Marco fece le preghiere domandate e benedisse con profondo sentimento

di pietà quelle creature senza vita.

Ma ecco che, lungo il cammino, il padre si accorge che i due piccoli corpi fanno qualche movimento, che del sangue vivo e vermiglio imporpora le loro labbra. Il fenomeno si rinnova in casa, dove si conclude potersi amministrare il battesimo. E così si fece; ma essendo poi sopraggiunti dei dubbi, quantunque l'Arciprete di Lomasso assicurasse essere valido il sacramento, il padre, per maggior sicurezza, ritorna dal P. Marco. Questi lo indirizza prudentemente all'Arciprete di Riva, il quale, avendo udite tutte le spiegazioni, non ebbe alcuna difficoltà di riconoscere essere stati più che sufficienti i segni della vita. Il padre si consola della morte dei suoi figlioletti, pensando che la benedizione del P. Marco aveva almeno procurato loro la felicità del paradisc.

Ma stava scritto che il servo di Dio dovesse trovar sempre delle contraddizioni sul suo cammino, e veder in tutte le sue

azioni il sigillo della croce.

Il P. Cosmo, nella quaresima del 1679, volendo che la sua città natale potesse approfittare di questo predicatore disputato ormai dalle più grandi città, aveva condotto il P. Marco a Castelfranco. Ricevuto con grande entusiasmo, si stava quel popolo preparando per beneficare largamente il suo zelo e pareva che tutti gli spiriti gli fossero favorevoli. Ma invece, la ancora doveva veder sollevarsi la tempesta, quella stessa che a Venezia aveva avuto per pretesto la benedizione miracolosa.

Sembrava che la questione fosse stata sciolta bene, e la Congregazione dei vescovi e regolari, che ne era stata arbitra, aveva dato questa soluzione: - è permesso ai religiosi di benedire in ogni luogo le persone che ne fanno loro domanda. -Nonostante questa risposta, il vescovo diocesano fece intimare

al predicatore il divieto di benedire gli infermi,

Egli andò ancor più avanti. Circondato senza dubbio da quella aristocrazia pretenziosa di cui già vedemmo le manifestazioni a Sermide, nemico di ogni novità, diffidando di tutto ciò che è fuori dell'uso ordinario, proibì al P. Marco di recitare in pubblico l'atto di contrizione. Sempre sottomesso ed obbediente, il Padre osservò queste proibizioni.

Un giorno però gli venne presentata una giovane di quindici anni, della famiglia patrizia degli Stefani, attratta in tutte le membra, incapace di camminare e di stare in piedi. Preso da compassione al vederla e dolente di non poterla benedire, il Padre prega per lei e cerca di ottenerle l'aiuto del Cielo. Gli viene in mente di mandarle, il che non era previsto nella proibizione intimatagli, una delle formule scritte della benedizione, destinata alle persone assenti.

L'ammalata, ricevendola alla sera, all'ultima ora, la colloca sul capezzale, dopo aver fatto il segno della croce, poi si addormenta profondamente. Al domani, quando si sveglia, si trova guarita, e corre da suo padre che vedendola la crede un fantasma. Il fatto produsse gran rumore nella città e condusse al taumaturgo, come ben si comprende, un più grande numero di uditori. Non si dice se questo visibile intervento del Cielo sia stato sufficiente, per convincere il vescovo e spingerlo a mutare la sua decisione.

Incoraggiato dall'attitudine del Prelato, un predicatore della città, temendo di vedere i suoi ascoltanti abbandonare la sua chiesa per udire il Cappuccino, intraprese contro di lui una serie di guerricciuole, più ridicole che pericolose, ma, in ogni modo, indegne della cattedra che quel mondano predicatore mostrava di considerare soltanto quale un piedestallo

per farsi nome.

Per soppiantare colui nel quale vedeva un rivale e togliergli i suoi migliori mezzi di azione, al divieto di benedire le folle, aveva fatto aggiungere pur quello di predicare all'aperto e sulle piazze, come aveva costume di fare il Padre Marco, in certe circostanze in cui ciò si rendeva necessario.

Di più incominciò a denigrare per tutta la città l'uomo di Dio, il cui aspetto pieno di umiltà e di dolcezza lo dava a credere come una facile vittima. Poi, con inconcepibile sconvenienza, arrivò perfino ad attaccarlo dall'alto della cattedra, condendo i suoi sermoni di maligne allusioni, di facezie e di sarcasmi.

« Diffidate, diceva goffamente, di quei santi che mangiano; tutto ciò che fisplende non è oro. Certe persone sono ben

lontane dall'essere quelle che si suppongono.

Si irritò più volte contro gli ignoranti e gli sciocchi che avevano il cattivo gusto di sdegnare la sua eloquenza, per andare ad ascoltare delle dabbenaggini. Fece di tutto, insomma, per trattenere gli uditori, ma, come sarebbe avvenuto anche se la venerazione pel P. Marco fosse stata meno grande, non riuscì, col suo strano modo di predicare, se non ad allontanarli più presto e a trasformare la sua chiesa in deserto.

Quelli che l'udivano, stupiti, scandalizzati, mostravano in tal guisa il loro malcontento, e quelli attacchi, più sciocchi che maligni, e che in tali circostanze rivestivano il carattere di empietà e di sacrilegio, non fecero che accrescere la popolarità dell'umile cappuccino. Quanto più lo si calunniava e lo si copriva di derisione, tanto più il popolo ammirava la sua pazienza, la sua instancabile carità, e si affezionava maggiormente a lui. Perciò alla fine della quaresima egli si aveva cattivata la universale venerazione.

Dio si preparava, d'altra parte, a prendere la sua difesa ed a coronare con un nuovo miracolo la sua quaresima così-

contrariata.

Il martedì di Pasqua doveva recitare il discorso di chiusà, e, secondo il costume, il predicatore, alla fine, impartivà la benedizione solenne. Il vescovo non aveva preveduto questa circostanza, e perciò la sua proibizione in questo caso non aveva alcun effetto. Il P. Marco annuncio dunque questa benedizione, e fece sopra il suo uditorio il segno della croce. Un grido penetrante s'innalzò ad un tratto in mezzo alla folla. Era una povera giovane storpiata che gettava via le sue stampelle e si proclamava guarita.

Il fatto è patente, il cielo prende di nuovo la difesa del religioso perseguitato. Gli si vuol fare una ovazione, ma egli sfugge e si nasconde. Il popolo però deluso nella sua aspettazione, sapra ben trovarlo e testimoniargli i suoi veri sentimenti. Almeno alla sua partenza gli sarà possibile di vederlo e di ringraziarlo. A tale scopo si organizza una speciale sor-

veglianza.

Il P. Marco, che non vi pensa, sceglie l'ora in cui le vie sono più deserte, al cader del sole, quando tutti sono in casa per la cena. Lascia in segreto il presbitero e fa per dirigersi verso la campagna. Ma fatto appena qualche passo sulla via, vien tosto dato l'allarme, la folla lo circonda e lo stringe in modo che gli diviene quasi impossibile di proseguire il suo viaggio.

Questi trionsi egli li ricevette dappertutto; lungo tutto il suo cammino si rinnovavano gli stessi entusiasmi, ma soprattutto quando si avvicinava ad Aviano, poichè tutte le cittadine del Friuli lo consideravano come una gloria della loro patria.

Roveredo, dove aveva già predicato due volte per le feste della Pentecoste, desiderava di rivederlo. Egli vi predicò la

quaresima seguente del 1680.

Il concorso fu tale, quale si poteva aspettare con un predicatore che era già stato acclamato e che lo si desiderava ardentemente. La cattedra dovette essere collocata al di fuori, sotto il porticale della chiesa. In tal guisa, il Padre era udito da quelli che riempivano il tempio, e anche dalla folla enorme che stava sulla piazza e nelle vie circonvicine e che gremiva anche le finestre di tutti gli edifici.

Sin dai primi giorni si vide rinnovarsi la scena impressionante di Riva di Trento: un ossesso proclamante con tutta forza la verità degli insegnamenti del venerabile predicatore. Questi aveva terminato il suo sermone sulla grazia, il primo dei benefici di Dio. Interrogando un indemoniato che gli era stato condotto:

« Vorresti tu soffrire sino alla fine del mondo i tormenti di tutti gli angeli ribelli, se a questo prezzo potessi acquistare il più infimo grado della grazia di Dio?

- Si, li accetterei!»

Il dialogo non terminò qui. Il demonio obbligato à parlare contro i suoi interessi, avrebbe voluto avere una rivincita a spese del predicatore. Quale vittoria, per lui, se avesse potuto fargli concepire un pensiero di orgoglio!

Siccome tutti stavano in silenzio, l'ossesso ad un tratto si

mise a gridare:

« Padre Marco, voi siete un santo! voi siete un santo!»

Colpito come da un colpo di folgore, l'umile religioso si gettò in ginocchio alla presenza di tutti, e, battendosi il petto, con le lagrime agli occhi: « No, no, gridò con forza, io sono un indegno, io sono un peccatore!»

Lo spirito maligno era caduto nel suo proprio laccio, e la folla rimase più edificata da quella profonda umiltà, che da

tutte le meraviglie del servo di Dio,

Un mercante veneziano, che fu uno dei suoi amici, Giovanni Zuana, l'udi predicare la Passione alla fine della quaresima, e ci rivela una industria dello zelo di lui, per toccare i cuori e condurli alla conversione.

Aveva portato con se, sul pulpito, gl'istrumenti della Passione, e, mostrandoli agli uditori, gli uni dopo gli altri, ricordando ciò che Gesù ha sofferto con essi, e come i peccatori hanno sempre in mano quei dolorosi oggetti per continuare a tormentare l'innocente vittima, li esorta a piangere i loro falli, rimproverando loro una insensibilità che non si trova neppure nelle roccie e neanche nei demoni dell'inferno, e la veemenza delle sue parole e l'ardore dei suoi sentimenti spezzavano veramente i cuori.

Noi vediamo qui uno dei tratti dell'eloquenza popolare delle contrade meridionali. Essa possiede delle libertà che in altri luoghi non si conoscono. La fredda orditura di un discorso sapiente ed elevato avrebbe poca armonia con il calore locale, la vivacità dei temperamenti e l'entusiasmo dei cuori. Le predica si muta piuttosto in azione, e talvolta gli uditori stessi vi aggiungono la loro opera.

Il Padre Marco, sotto l'impulso dello zelo, non tralasciava questi mezzi che erano secondo il costume ed il gusto del tempo e avevano una grande potenza sul popolo. A Roveredo, non si accontento di spingere i suoi uditori a battersi il petto e domandare perdono a Dio; con un patetico slancio di eloquenza, dopo aver rappresentato l'infelicità del peccatore, gridò: « Volete rinunciare per sempre al peccato?» E come a sollecitare la risposta, e provocare una protesta di fedeltà a Dio, e imprimere profondamente nei cuori dei suoi uditori la risoluzione che voleva suggerire: « tutti quelli, disse, che vogliono promettere di non più peccare, alzino gli occhi e le braccia al cielo!»

Con un solo movimento spontaneo, lutte le braccia si alzarono, mentre negli occhi si dipingeva l'ardore della contrizione e l'energia di una promessa. Le parole, i sospiri si univano ai gesti e attestavano che il predicatore aveva trovato la via dei cuori e operato in essi dei prodigi che l'elquenza

classica non cercherebbe neanche di produrre.

Forse fu in occasione della quaresima di Roveredo che il P. Marco rivide la sua patria. La storia non fa parola di questo viaggio, tuttavia è certo che almeno una volta il venera-

bile religioso riapparve in seno alla sua famiglia.

Se è da credere alle tradizioni locali, egli avrebbe un giorno celebrata la messa alla Madonna del Monte, dove le campane, al suo arrivo, avevano incominciato a suonare da se stesse, come per pubblicare la virtù del pellegrino che vedevano avvicinarsi. Fu pure in quell'amato santuario che il fervente servo di Maria predicò uno dei suoi più teneri panegirici.

Queste stesse tradizioni riportano un altro fatto, al quale, pensiamo, che non sia da prestarsi fede, perchè gli antichi biografi non ne parlano e perchè ci sembra in opposizione con quello che noi sappiamo intorno al carattere del venerabile Padre e di ciò che leggiamo nelle lettere indirizzate alla sua famiglia. Si racconta che egli, a tavola, dinanzi ai suoi parenti, abbia spremuto del pane per farvi stillare del sangue, dicendo: «Questo è il sangue dei poveri che voi avete oppressi».

Sembra una calunnia postuma di qualche nemico dei Cristofori, o una leggenda inventata a piacere, per spiegare col meraviglioso la decadenza sopravvenuta più tardi in quella

famiglia che fu sempre onoratissima.

La quaresima di Roveredo fu segnalata dalla conversione di due ebrei: il primo, Giacomo Giacomini, che fu scosso all'annuncio di un terremoto, dato dal P. Marco, nella vigilia del giorno in cui avvenne; il secondo, Callimano Alprun, testimonio della guarigione istantanea di un paralitico operata nel momento della benedizione.

Quest'ultimo era venuto da Padova per amministrare i beni di un gran proprietario, ma essendosi presto stancato di

questo ufficio, s'era ritirato a Serravalle.

Doveva essere un uomo distinto ed aveva saputo concigliarsi le buone grazie del Barone Buffa, rappresentante del Duca di Lorena, il quale, non contento di fungere da padrino nell'abiura e nel battesimo, organizzo per tale occasione una festa sontuosa.

In una lettera a suo fratello, di cui diamo un riassunto,

egli dà una curiosa relazione di queste pubbliche feste.

Sulla pubblica piazza di Serravalle, si aveva fatto erigere un monumento consistente in una torre ornata di foglie e sormontata da un bel ritratto del Duca. La torre era munita di due ali, davanti alle quali due fontane versavano con getto ininterrotto, una del vino bianco, l'altra del vino rosso. Queste prodigalità nelle feste popolari erano secondo l'uso dei tempi, come pure la musica, le bombe, i fuochi d'artificio, che formano, in tutti i paesi meridionali, l'accompagnamento obbligato di tutte le solennità sia civili che religiose.

Questa abiura avvenuta nel martedì della Pentecoste, aveva attirato una folla considerevole da tutte le città circonvicine. Ma il P. Marco che l'aveva preparata, non aveva potuto assistervi. Egli era già in cammino verso il Tirolo, dove

il Duca di Lorena richiedeva la sua presenza.

È questo il primo dei suoi viaggi verso i grandi di questo mondo; una nuova vocazione comincia a rivelarsi in lui, quella di pellegrino per la gloria di Dio e per il bene pubblico. Ma nulla lo smuoverà mai dalla sua opera principale: la guerra al peccato.

Per compierla più efficacemente, le predicazioni non gli basteranno. Egli ne estenderà il frutto in ogni guisa; la prolungherà e la perpetuerà con opuscoli pieni di forza e di unzione, nei quali troveremo tutta la sostanza dei suoi insegna-

menti e qualcosa del suo modo oratorio.

Il primo e il più celebre di questi optiscoli tratta della Gravità del peccato mortale. Il francese ha tradotto: della Enormità, e il titolo latino porta il carattere di quell'epoca; Anatomia Summi Mali: L'Anatomia del male supremo.

È un trattato completo, sebbene in piccolo volume, con un ordine ed un metodo perfetto, che svolge tutte le parti del soggetto. La dottrina sicura, abbondante, è presentata con linguaggio popolare, animato, dai colloqui che dilettano, commuovono e alimentano la pietà. Quattro considerazioni sopra gli ultimi fini dell'uomo terminano il volume e ne formano un meraviglioso Pensatevi bene, che avrebbe potuto benissimo servire di modello a tutti quelli che sono stati diffusi in questi ultimi due secoli.

Qualche tratto farà gustare la reale beltà di questo libro. Leggendolo, ci pareva di udire qualche eco della predicazione del P. Marco.

«Sapete voi chi è quel Signore che voi disprezzate? La sua gloria è così fulgida che al vederla un solo istante vi darebbe più felicità che non il possesso di tutte le delizie della terra per interi secoli. La sua Maestà è così grande, che il soffrire tutte le pene al suo servizio sarebbe più desiderabile che il regnare sopra tutto l'universo. La sua Santità è così gelosa che il più leggero peccato di pensiero la ferisce più che la distruzione della natura e l'annientamento dei cieli. Qualunqué idea che vi formiate di Lui, egli è sempre infinitamente al disopra del vostro pensiero. Immaginate tutte le perfezioni, moltiplicatele tante volte quante sono le stelle del cielo, le goccie d'acqua del mare, gli atomi dell'aria, e pensate che tutte queste cose messe insieme, e che paiono incommensurabili, sono infinitamente piccole, anzi sono un niente in faccia agli attributi di quel divino Signore. Che cosa concepite voi a questa parola: Dio? Che cosa pensate che egli sia? L'Essere, l'Infinito, l'Ineffabile!

«... Io vi considero, o mio Dio, sul vostro trono di maestà, circondato dagli angeli che vi adorano, tremanti alla vostra presenza e coprendosi con le loro ali, sapendosi indegni di contemplare la vostra gloria; ed io, vilissimo e disprezzabilissimo, mentre ricevete questi onori, v'insulto e vi offendo quaggiù! O grande Iddio! si può spingere più lontano la clemenza da una parte e la malizia dall'altra, la vostra elemenza nel sopportare gli eccessi dei miei delitti e la mia malizia nel commetterli? Con l'offendervi, mi sono meritato che le creature rifiutino di servirmi e si sollevino contro di me, che i raggi del sole si mutino per me in colpi di folgore. Ho meritato un apposito inferno per me. Eppure, o divino Maestro, voi mi offrite invece il perdono, e siete il primo a presentarmi la pace. O bontà inaudita! O pazienza degna di un Dio! Ascoltate, voi tutti che siete nei cieli, Santi e Beati, Angeli ed Arcangeli, Cherubini e Serafini, ascoltate la protesta che io faccio per corrispondere a tanto amore. Io protesto che quand'anche non vi fosse l'inferno, avrei infinitamente più orrore di un peccato che di tutti i mali del mondo; per tutti i beni della terra, e quand'anche fossi sicuro di non esserne punito, non voglio più ricadervi, e voglio che i miei occhi, le mie mani, la mia lingua, il mio corpo, istrumenti di peccato, servano da qui innanzi per fare penitenza. Così sia, o mio Dio! Mutate il mio cuore in tal guisa che io per l'avvenire sia così fedele, quanto pel passato sono stato ribelle, e che io vi serva

tanto quanto vi ho offeso, ora e per sempre....

«O peccatore, che cosa temi tu dunque, se non temi il peccato? Non sarebbe meglio essere una bestia feroce, un mostro di natura, che un disprezzatore della legge di Dio? Ragiona dunque così: Dio odia il peccato più che ogni cosa, ed io, io l'amo al punto da sacrificargli ogni cosa e l'anima mia... Io lo commetto per niente; dopo averlo commesso me ne lodo, me ne glorio, ne parlo come se si trattasse di grandi imprese. Dio per distruggerlo ha riempito di disastri il cielo e la terra; getta le anime nell'eterna dannazione, ed io, con un peccato o con molti peccati nella coscienza, oso camminare lietamente dinanzi al Signore; oso ridere, scherzare, dormire; io mi macchio di iniquità, e perchè sono coperto di un bel abito, ornato di bordure e di nastri, m'immagino di essere degno di corona. Chi s'inganna adunque nei suoi giudizi? È Dio? Sono io? O erra Iddio o il mondo s'inganna. Qual è la vera di queste due sentenze? O accecamento del peccatore, che si stima felice nel fango, mentre è oggetto di abbominazione agli occhi di Dio, un cadavere in putrefazione, un demònio dell' inferno!»

Ecco come il venerabile autore, in una lettera del 10 giugno 1694 al Cardinal Colloredo, racconta la storia del suo opuscolo:

« Per il bene delle anime, io aveva estratto da scelti autori qualche considerazione sul peccato. Contro la mia volontà vennero pubblicate da una pia persona. Vedendo che avrebbero potuto fare del bene alle anime, lasciai correre la stampa, con espressa condizione che non vi figurasse il mio nome, perchè io non desidero che il solo onore di Dio, la sua gloria e il bene delle anime ».

Gli stampatori però giudicando che il nome di un uomo così celebre come il P. Marco, sarebbe stato una buona raccomandazione per la diffusione del libro, lottarono lungamente per ottenere l'autorizzazione di divulgarlo. L'umile religioso resistette. Volendo rendere esattamente a Dio ogni onore e gloria, senza nulla riservare per se stesso, nè il buon successo delle sue opere, nè gli onori che gli si davano, il P. Marco,

assicura il P. Cosmo, non voleva a nessun patto che lo si considerasse come autore. La compilazione, lo stile erano suoi senza dubbio, ma la sua modestia riferiva a pii autori, come vedemmo, la gloria d'aver esposta la dottrina che, d'altra parte,

non è che quella della teologia e della Chiesa.

« Ho veduto con estremo dispiacere, scriveva il 26 marzo 1681, ad uno dei suoi amici, il Conte Brandis de Land, che alcuni opuscoli sul Peccato portano il mio nome. Creda, che io sono assai mortificato e assai malcontento, tanto più che in questo modo d'agire io scorgo uno scopo interessato del libraio e poca lealtà da parte di lui. Prego Vostra Signoria Illustrissima della grazia d'impedire tal cosa, in caso diverso lo stampatore farà molto male e ricavera poco frutto. Quando Vostra Signoria fara stampare le Fiamme d'Amore, prenda le sue misure, affinche ciò non abbia a rinnovarsi. Glielo raccomando calorosamente.

Il libro della Gravità del peccato, tradotto in tutte le lingue di Europa, fu stampato sovente senza che mai vi figurasse il nome dell'autore. Si legge soltanto dopo il titolo: « per un

devoto Cappuccino».

Le Fiantme d'amore, di cui parla il P. Marco, è un secondo opuscolo che ebbe pure numerose edizioni in italiano e in tedesco. Lo zelante missionario comprendeva che se i poveri peccatori possono essere aiutati con un libro popolare a concepire l'orrore dei loro falli ed a far un atto di contrizione, le anime più avanzate nella virtù, volendo unirsi a Dio e amarlo di tutto cuore, hanno bisogno di un altro esercizio. Egli dunque lo diede loro, espandendo nelle Fiantme d'amore il suo cuore di serafino. In esso si trovano delle ardenti effusioni, in forma di dialogo, fra Dio e l'anima invaghita della sua bontà e delle sue perfezioni.

Venne pure attribuito al P. Marco un libretto stampato a Vienna nel 1682, intitolato Devota orazione della SS.ma Vergine, e consistente in un fervente ringraziamento alla Santissima Trinità, per tutte le glorie e i privilegi concessi a Maria. Ciò che conferma questa attribuzione si è che le tre preghiere alla Santissima Trinità sono seguite dall'atto di contrizione e

dalla benedizione.

Ma per guidare le anime ad una vera divozione a Maria e all'amore di Dio, bisognava prima di tutto strapparle dal peccato.

Perciò era questo il tema favorito che il servo di Dio sviluppava in pulpito: tutte le sue missioni, le sue stazioni, divenivano una crociata contro il mortale nemico, il male che egli mostrava come la sorgente di tutti i mali e di tutti i flagelli.

I titoli che dà ai suoi sermoni indicano questa preoccupazione principale e lo scopo che egli ha sempre di mira:

« Il peccato acceca l' anima ».

« Noi poniamo da noi stessi in mano di Dio la frusta con cui ci percuote ».

« Dio ci tratta come noi lo trattiamo »,

« Del gravissimo tormento che cagionano i rimorsi della coscienza ».

« Il cristiano si conosce dalle sue opere ».

«Bisogna guardarsi dai principii nella via del male».

Il modo, con cui entra in argomento, è vivo, improvviso, consistente spesso in un fatto di storia antica, in una analogia favolosa, concessioni che per lo spirito del suo tempo e pel gusto dei suoi uditori gli permettono di insinuarsi subito nelle loro anime e di meglio raggiungere lo scopo.

Parlando del peccato, suo soggetto abituale, comincia col grido: «Guai a me! guai a me! Qual mostruoso fantasma ap-

parisce ai miei occhi!»

Il suo discorso dell'Immacolata Concezione incomincia in maniera solenne: « Migliaia di lingue hanno proclamato, proclamano e proclameranno sempre le glorie della nostra Augusta Regina ».

Per parlare dell'educazione prende per tema la parola di un filosofo che chiama'i fanciulli le mani, gli occhi, i piedi di

quelli che li hanno generati.

Avvinto il suo uditorio, egli non lo lascia più respirare, incominciando subito quei colloqui pieni di slancio che spezzano i cuori dal dolore e li infiammano dell'amore di Dio.

Qui soprattutto è la sua forza e il secreto della sua eloquenza. Qui pure il suo cuore corre liberamente e diviene di una veemenza e di una potenza irresistibile.

Abbandonandosi tutto alle sue aspirazioni e manifestando i suoi sentimenti, non trascura affatto la preparazione necessaria. I discorsi che di lui ci rimangono scritti integralmente gli fornivano d'ordinario la materia delle sue predicazioni, i temi che egli svolgeva nelle sue quaresime e nei suoi avventi. Quando predicava in una circostanza particolare, per una solennità o per l'armata, scriveva pure ciò che aveva da dire-La sua parola era dunque sempre preparata, però così viva e così commossa come se fosse uscita spontaneamente dal suo cuore. Accesa di ardore e piena di semplicità evangelica essa

era tuttavia sempre degna della cattedra; grave, chiara, precisa, esaminata e castigata, come la vuole S. Francesco.

I sermoni sono in numero di cento e cinque, conservati negli archivi di Venezia, formanti due volumi, l'uno per l'av-

vento, l'altro per la quaresima.

La copertina è adornata di dissegni a penna. Il titolo dei sermoni della quaresima sta in un contorno sostenuto da un piedestallo su cui sono sdraiati due leoni, simbolo della forza. Ai due lati si veggono le immagini di San Francesco e di S. Antonio di Padova, i due patroni della predicazione del P. Marco. In alto lo Spirito Santo sotto forma di colomba, con due angeli e due vasi dai quali sfuggono delle fiamme. In mezzo della mensola un teschio posto sopra un libro e due tibie incrociate, con sopra una banderuola che porta la scritta: Concio tota, che si può tradurre così: «La morte, gli ultimi fini, la fuga del peccato, tutta la predicazione è lì!»

Pel P. Marco, come per S. Francesco e come per S. Paolo vi è tutto in Gesù crocifisso di cui il Nome benedetto e il Cuore sacratissimo adornano il disegno del volume dell'av-

vento.

Gesù e la sua Passione, è questo il soggetto da lui meglio trattato, coi pensieri più alti, coi sentimenti più soavi, con gli accenti più commoventi. Queste pagine però sono fredde; vi manca la vita, l'espressione che dava loro il servo di Dio, quando, dall'alto del pulpito, dando sfogo ai sospiri ed ai singhiozzi, spezzava i cuori col pentimento, trascinava e soggiogava le folle.

Questa eloquenza non è quella che si insegna nelle scuole. l cuori dei santi l'attingono direttamente dalla sua sorgente, dal cuore stesso di Gesù a cui sono uniti. È a Gesù Cristo che essi riferiscono tutta la gloria, è nelle sue mani che de-

pongono le loro conquiste.

E la loro gioia è completa quando vedono il loro Maestro, come predicava il P. Marco nel giorno di Pasqua, avanzarsi così da trionfatore sopra un terreno da cui il nemico è stato scacciato, e dove essendo stato sbandito il peccato, risplende, come novella Gerusalemme, la luce stessa del Cielo.





### CAPITOLO VI,º

## Primo viaggio in Germania

(1680)



enezia, e in particolare il Friuli, sono troppo vicini al Tirolo, perchè la notizia dei miracoli del Padre Marco non avesse dovuto spargersi in questa contrada, rimasta così cattolica, malgrado gli sforzi dell' eresia. Che cosa dico? tutta la Germania ne aveva udito parlare, e già, da parecchie corti, pervenivano delle lettere al taumaturgo, chiedenti preghiere e reclamando la benedizione.

Molti avevano sollecitato la sua visita, sperando di ricevere con la sua presenza una consolazione di grazie speciali.

Il Duca di Lorena ottenne per primo questo favore che domandò al Papa ed ai superiori dell'Ordine. Non si poteva rifiutarglielo.

Strano destino quello di questo principe, discendente dal sangue di Francia, che passa la vita combattendo la Francia!

Spodestato dei suoi stati da suo zio Carlo IV, che aveva istituito erede in sua vece il re di Francia, respinti i suoi reclami dal trattato di Nimégue, s'era rifugiato alla corte d'Austria, dove l'imperatore Leopoldo, felice di avere questo ausiliare nella sua lotta contro il re di Francia, l'aveva ricolmato di onori. Gli aveva dato in moglie la sua propria sorella Eleonora Maria, vedova del re di Polonia, Michele Koributh,

e, in attesa di crearlo generalissimo delle sue armate, gli aveva confidato il governo del Tirolo.

Il duca Carlo era dunque divenuto principe tedesco, e questo atto di diserzione non faceva che meglio risaltare la saggezza delle disposizioni di suo zio, il quale aveva compreso la convenienza di rendere alla Francia, con un atto autentico, un territorio che le spettava per diritto, dove la popolazione era francese di cuore, di razza, di tradizione, lavorando così alla felicità di quel popolo e insieme all'opera nazionale dell'unità francese.

Nonostante questa condotta di opposizione e di protesta contro la Francia, alla quale lo aveva spinto la difesa dei suoi personali interessi, il principe Carlo di Lorena, come tutti i principi di quel tempo, era profondamente religioso ed anche animato da una grande pietà, e ciò è quello che spiega l'intimità delle relazioni che volle contrarre col P. Marco d'Aviano.

La prima visita dell'uomo di Dio si dovette però alle istanze

della duchessa.

Non avendo avuto figli dal suo primo matrimonio, e temendo che la sua seconda unione fosse pura colpita da sterilità, la regale vedova s'era raccomandata al P. Marco, la cui fama di taumaturgo era giunta sino a lei.

Il conte di Poschenteim, ciambellano di Eleonora, dovendosi recare a Venezia, era stato incaricato da lei di visitare il celebre cappuccino e di chiedergli una benedizione. Il Padre fissò uno dei giorni del mese di agosto 1678. Nove mesi più tardi, una lettera del conte dava notizia al servo di Dio che le preghiere della regina erano state esaudite e che la casa di Lorena aveva un erede.

Si desiderava di ringraziare a viva voce quel celeste benefattore e raccomandargli delle altre intenzioni. Il P. Marco dovette perciò mettersi in viaggio, perchè l' obbedienza aveva parlato, facendo tacere le ripugnanze che egli provava nel dover comparire in una corte, ancor più vive delle apprensioni che gli cagionava il pensiero delle fatiche di un lungo viaggio attraverso le montagne.

Che cosa avrebbe egli mai pensato se avesse intravveduto l'avvenire, mentre da quella corte di Inspruck, dove era già ammesso a contatto coi prossimi parenti di Cesare, sarebbe arrivato un giorno sino alla corte di Vienna e alla Maestà im-

La traversata del Tirolo fu un continuo trionfo. Mai un monarca, visitando i suoi stati, ebbe simili omaggi. La nuova era volata dappertutto: Il Padre santo viene! Viene il Padre

santo! E da tutti, i villaggi della montagna, dal fondo di tutte le valli, i buoni abitanti accorrevano ad inginocchiarsi al suo passaggio. Il 4 maggio 1680, arrivò a Bolzano, durante una fiera che attira ogni anno in quella città i negozianti di tutta la Germania. L'occasione era buona, per rivolgere quel popoló dalla cura degli affari materiali a quella delle cose del cielo. Spinto dalle insistenze dell'autorità e dei suoi confratelli che l'ospitavano, il P. Marco parlò prima nella chiesa del convento, poi, per tre giorni, in una pubblica piazza, facendo recitare alla fine delle prediche l'atto di contrizione e benedicendo la folla.

Una giovane che camminava con le gambe curvate, se le sentì ad un tratto raddrizzare al momento della benedizione. Tra l'immensa folla non vi fu che un sol grido; gli elogi al taumaturgo correvano su tutte le labbra, e, qualche giorno dopo, la eco si ripercuoteva in tutta la Germania. I mercanti ritornati alle loro case non mancarono di raccontare ciò che avevano veduto ed udito, e come un novello apostolo, favorito da Dio col dono dei miracoli, sorgeva per la salute del popolo. Ciò contribuì non poco a diffondere la fama del P. Marco ed a preparargli la via in una nazione, della quale, per lunghi anni, doveva essere l'apostolo.

A Kollman, piccolo villaggio vicino a Klausen, guarl uno

zoppo, indi proseguì il suo viaggio.

Il 25 maggio, giungeva a Inspruck, quando, con sua grande confusione vide presentarsegli due gentiluomini a cavallo inviati dal Duca ad incontrarlo, per dargli il benvenuto e condurlo alla sua residenza, dove l'aspettava la corte.

Il P. Marco aveva appena varcata la soglia di quella dimora principesca quando il Duca, non ascoltando che la sua fede e la sua riconoscenza, si prostrò dinanzi a lui cercando di baciargli i piedi. Siccome l'umile religioso, confuso e dolente, respingeva questi omaggi: « Padre, gli disse il Principe, mi lasci fare, io non sono degno di stare in piedi davanti a lei e non merito la felicità oggi accordatami di vederla e di possederla ».

Il Guardiano ed il Vicario del convento d'Inspruck, presenti a questa scena, non credevano ai loro occhi. Essi rimasero così edificati della pieta del Duca, loro sovrano, quanto compresi di rispetto per quel loro confratello a cui si credeva potersi rendere tali omaggi.

Parecchi miracoli segnarono questo passaggio del servo di Dio per Inspruck. Alla stessa corte, liberò la Principessa

di Vaudemont da una tenace emicrania, che la rendeva ipocondrica e di una tristezza che rasentava la disperazione.

Un'altra dama, guarita essa pure, racconta come lo stesso giorno, trovandosi a tavola con un giovane di quindici anni, muto dalla nascita, esperimentò sopra di lui la benedizione del P. Marco, e il muto si pose a parlare. Poi fu un lebbroso, portato da un villaggio vicino, che venne guarito alla presenza del principe. E ancora un giovane diacono cappuccino, liberato da febbri persistenti, al momento stesso in cui il taumaturgo entrava nella infermeria, dove lo si aveva trasportato.

Ma il primo favorito fu lo stesso nobile Duca, la cui fede e pietà si erano cosi generosamente dimostrate nell'accoglienza

fatta al servo di Dio.

Attraversando una volta il ponte di Philipsburg in una caduta s'era fratturato l'osso della gamba destra, il che l'aveva reso zoppo e gli faceva provare vivi dolori. Pieno di confidenza nel suo pio visitatore che già gli aveva ottenuto una così grande grazia corporale, s'inchinò a ricevere la sua benedizione e si rialzò guarito dal suo dolore e dalla sua infermità.

Ma era soprattutto per la sua anima che il Duca desiderava i consigli del P. Marco. E glieli domando sovente, in avvenire, stimandoli come venuti dal cielo e ricevendoli con le ammirabili disposizioni espresse nella lettera seguente del 28

luglio 1680:

«Da vicino o da lontano, non si può avere rapporti con vostra Paternità senza riceverne consolazione. È questo il sentimento che io provo al leggere quello che mi scrive, cioè che non devo darmi pena, quando in certi giorni mi sento più freddo e più lento nel servizio di Dio, ma essere invece necessario che mi animi a confidare nella misericordia del Signore. Io ne esperimento gli effetti ogni giorno quando considero che ha voluto conservarmi sino a questa ora, e non lasciarmi precipitare nella morte, in un momento in cui avevo tanto da temere la sua giustizia».

Per continuare a godere dei benefici di questa direzione, nel gennaio del 1681 il Duca scriveva al P. Cosmo, pregandolo di fargli copiare dalle prediche che il Padre Marco recitava a Venezia, quei brani che giudicasse più opportuni a fargli del bene. Così, diceva, avrebbe meno da invidiare coloro che ave-

vano la fortuna di ascoltare il venerato predicatore.

Ma l'opera del saggio direttore non si fermava qui. Il Principe, associato all'Imperatore nelle cure del governo, volle conferire più volte col P. Marco e farsi istruire sul modo con

cui avrebbe dovuto servire alla Chiesa e all'Impero. Era questa la prima volta che il servo di Dio entrava nel consiglio dei Re. Egli ormai non ne uscirà più, e tra i potenti del mondo succederà una specie di emulazione per averlo presso di sè e domandargli i suoi lumi.

Da quella visita in poi, tra il Duca e il povero *Frate*, si strinsero delle relazioni delle quali è difficile descrivere la natura e l'intimità. Le distanze, si gelosamente conservate in una società ancora tutta impregnata di tradizioni feudali, erano scomparse, la grandezza cingeva l'aureola dell'umiltà e della benevolenza, ed il Principe si abbassava sino a chiudere le lettere che egli indirizzava al P. Marco con questa formula affettuosa: « Il suo fratello Carlo ».

Il popolo, ad esempio dei suoi capi, avrebbe voluto trovare dal venerabile religioso, non soltanto i miracoli e i favori temporali, ma anche i lumi ed i consigli, e bramava ardentemente di udire le sue esortazioni. Ma il P. Marco non parlava il tedesco.

Per appagare le istanze del popolo, appoggiato dai sovrani, il suo zelo e la sua condiscendente carità cercarono di sormontare l'ostacolo. Acconsentì perciò di salire in pulpito, lesse meno male, nella lingua del luogo, l'atto di contrizione e vi soggiunse queste parole: «Ich kann nicht deutsch». Io non so il tedesco.

Ciò fatto, rivolse a Dio questa bella preghiera: « Spirito Santo, che siete Dio, io vi supplico, con vera e fedele confidenza, fate penetrare sino al più intimo del cuore di questi fedeli ciò che io sto per dire loro in una lingua che essi non conoscono. Accordate a tutti senza eccezione la grazia di un pentimento sincero e il fermo proposito di non più peccare ».

L'effetto mostrò che questa preghiera era salita al cuore di Dio.

Durante mezza ora, con un fuoco ed una animazione straordinaria, il venerabile Padre sviluppò il suo tema. Tutto parlava in lui, gli occhi, il gesto, il tono della voce. La sola vista della sua persona bastava a dare una meravigliosa efficacia ad un discorso che non si poteva comprendere, e gli uditori rimasero così fortemente impressionati, come se il predicatore avesse parlato la loro lingua. Il P. Marco predicò in tal guisa per tre giorni e fece udire anche la sua apostolica parola nella vicina parrocchia di Wiltau, ufficiata dal Padri Premonstratensi.

Il Duca e la Duchessa assistettero a tutte le istruzioni e il popolo li vide con edificazione inginocchiarsi alla santa mensa e ricevere la santa comunione dalle mani di colui che era venuto ad evangelizzarli.

Al domani, per prolungare la felicità che essi provavano nel trovarsi in compagnia dell'uomo di Dio, vollero sedersi alla tavola del convento e dividere il pasto della comunità. Senza che il Padre se ne accorgesse, portarono poi con sè, come altrettante reliquie, alcuni pezzi di pane che egli aveva lasciato e la scodella di cui si era servito.

Questa presenza del P. Marco ad Inspruck produsse grandi frutti nelle anime e determinò in particolare la conversione di una signora calvinista di alto rango, Catterina Riswarmin. Riflettendo come la sola vera religione poteva produrre i miracoli che aveva veduti, si fece istruire dal P. Beda, confratello del P. Marco, e fu battezzata nel bel giorno dell'Immacolata Concezione.

Il pio governatore avrebbe perciò voluto ritardare la partenza dell'uomo di Dio che l'obbedienza chiamava a Monaco. Volle almeno, insieme con la Duchessa, accompagnarlo sino alle frontiere dei suoi Stati, inginocchiandosi davanti a lui, prima di lasciarlo, per ricevere la sua benedizione.

Dopo il corteggio principesco, venne il corteggio popolare delle folle che accorrevano da ogni parte e si succedevano le une alle altre, scaglionate sulla via. « Non abbiamo avuto mai meno di duecento persone intorno a noi, dice il P. Cosmo, che accompagnava il P. Marco in questo viaggio. Al nostro ingresso nei villaggi, le campane suonavano a distesa, e il clero, con la croce e bandiera in testa, veniva incontro al Padre, lo conduceva alla Chiesa in processione, dove, dopo una esortazione, benediceva il popolo.

In questa guisa di tappa in tappa arrivammo alle porte

di Monaco, il 23 aprile 1680 ».

Erano tre anni dacche il Duca Massimiliano-Filippo desiderava di possedere questo apostolo dei nuovi tempi, per evangelizzare i suoi Stati. Egli governava allora la Baviera in qualità di Reggente, perche l'elettore Massimiliano Emanuele, suo nipote, non era ancora maggiorenne. Profondamente attaccato alla fede cattolica e di una rara pietà, dava al popolo bavarese, in uno alla Duchessa sua consorte, l'esempio di ogni virtu.

Le grandi speranze, da lui fondate sopra la venuta dell'uomo di Dio in Baviera, non furono deluse. Prevenuta dalle meraviglie operate a Inspruck, la città di Monaco mutò d'asperto all'arrivo del P. Marco. Tutti, grandi e piccoli, nobili, borghesi e plebei, sospesa la loro vita ordinaria, dimenticarono tutti gli affari per seguire i passi del venerabile religioso ed ascol-

tare la sua predicazione.

Ivi pure lo spirito di Dio suppli meravigliosamente al difetto di conoscenza della lingua del paese, ed i più bei discorsi dei maestri di eloquenza non commossero mai tanto profondamente i cuori, quanto le poche parole interrotte da gemiti e da preghiere, che sgorgavano ardenti dalle labbra del servo di Dio.

Massimiliano-Filippo, la Duchessa, il giovane Elettore e il Principe Vescovo di Friesing, suo zio, comparvero ogni giorno al primo posto degli uditori, seguiti da tutta la corte.

Un Padre Cappuccino, del convento di Monaco, dava relazione ad uno dei suoi confratelli, del soggiorno del P. Marco,

in quella città, nei seguenti termini:

«Il P. Marco, arrivato il 23 maggio, è rimasto qui undici giorni ed ha suscitato l'ammirazione di tutti. Per la sua benedizione abbiamo veduto costantemente dei miracoli numerosi, patenti, provati dalle constatazioni di testimoni oculari.

« Durante quei giorni, la nostra Chiesa fu riempita da una folla immensa e il convento stesso assalito da visitatori. Il buon Padre sarebbe stato certamente soffocato dalla moltitudine, se non fossero stati mandati dei soldati per mantenere

1' ordine nella Chiesa.

« Dei nobili e grandi personaggi della città e della corte venivano fin dalle cinque del mattino, per aspettare, due ore più tardi, la benedizione. Vi furono tante confessioni e comunioni che non ne abbiamo vedute di più all'epoca del grande giubileo. I Padri della Compagnia di Gesù confessano di non aver avuto mai, in altre circostanze, da sopportare tali fatiche-Il Serenissimo Duca Massimiliano e la Duchessa si comunicarono due volte dalle mani del P. Marco: il nostro Serenissimo Elettore una volta, e tutti'i grandi della corte seguirono il loro esempio. Ognuno si reputava felice di vedere il servo di Dio, di baciargli la mano, di toccargli il vestito. Si dovette rinnovargli il mantello per due volte, perchè glielo si tagliava, per fare delle reliquie. Dopo la sua partenza ci furono portate cento e cinquanta stampelle, ottanta bastoni e diversi altri ex voto di guarigioni ottenute. Ma ciò che è più meraviglioso di tutto, si è il miracolo di umiltà, di povertà, di penitenza del nostro pio confratello » (1).

Dei miracoli attribuiti al P. Marco, il Serenissimo Elettore ordinò di fare una raccolta che fu pubblicata in tedesco, poi

tradotta in italiano. L' opuscolo annoverava non meno di cento e diciassette grazie e favori ottenuti.

« Appena arrivato il venerabile Padre al convento, scrive a sua volta un canonico, la fama della sua virtù si sparse da ogni parte in guisa che, al domani, una folla enorme venne a chiedere la sua benedizione e già otteneva dei miracoli. Egli era onorato da tutti e tutte le comunità dei religiosi volevano averlo per fargli benedire i loro ammalati. Celebrò una volta la Messa dai Theatini, un'altra volta da noi a S. Pietro, e alla cappella di corte. Gli altri giorni la celebrò al suo convento, in presenza di tanta folla che abbisognavano quattro Padri e otto soldati, col loro capo, per mantenervi l'ordine ».

La deposizione del pio canonico, come quella del Cappuccino, aggiunge una nota che pel P. Marco è più gloriosa del racconto di tutti i suoi trionfi. «Se nel suo passaggio non si avessero avuto altri benefici, basterebbe pubblicare ad alta voce tutte le confessioni generali preparate dalle sue esorta-

zioni e che hanno purificate tante coscienze ».

« Partì il 3 giugno a mezzanotte, accompagnato, tra gli altri, dal Duca e dalla Duchessa che lo venerano come un

padre » (1).

« Venne al nostro Collegio per benedire i nostri ammalati, scrive un Padre Gesuita, e fece ai nostri Padri riuniti insieme una esortazione sopra la perfezione religiosa. Predica in italiano e fa piangere anche quelli che non comprendono la sua lingua ».

Il venerabile religioso scrive altri particolari e descrive in modo speciale una estasi del P. Marco, nel convento dei Cappuccini, alla quale avrebbe assistito il Serenissimo Elettore medesimo. Però le altre relazioni nulla dicono di questo fatto.

Del soggiorno a Monaco del servo di Dio abbiamo due altri scritti, uno di un Padre Gesuita, professore del collegio, che attesta come uno dei suoi allievi, Tomaso Morz, che era muto e non si confessava che con segni, ricuperò la parola con la benedizione del P. Marco e si confessò subito come tutti gli altri. Il secondo fatto è narrato pure da un canonico che riporta i miracoli, tra i quali la guarigione avvenuta in luogo distante della sorella della Contessa di Montfort, malata a Metz, il cui stato, dalle ultime notizie ricevute, era disperato. « Vostra sorella a quest' ora è guarita », assicurò il P. Marco alla Contessa, che non osava credervi. Ma il corriere arrivò in breve a confermare la felice novella.

<sup>(</sup>i) Rupertees Wandereider canonicus, ad P. Guard. Cappuc. August.

« Per tutto l' oro del mondo, soggiunge il canonico, io non vorrei aver mancato di vedere questo uomo di Dio. Nessuno

parte da lui senza sentirsi migliore ».

Si cita ancora un miracolo operato alla stessa corte. Un servitore aveva un figlio muto e non osava presentarlo al P. Marco. Fu il Principe medesimo che il condusse. « Ma no, rispose il Padre, egli non è muto, interrogatelo ». E il fanciullo

interrogato incominciò a parlare.

Gli eretici erano abbattuti dallo stupore. Un Principe dell'Impero, per testimonianza del Conte di Nogarola, non poteva eredere a tanti miracoli. « Io l'esortai, dice il Conte, di andare ad assicurarsene da se stesso. Vi andò per trovar motivo di derisione. Ma fu presto convinto e non parlò più del taumaturgo se non con/profonda riverenza ».

I demoni stessi manifestarono la loro collera e il loro odio e, per bocca degli ossessi, inveivano contro l'uomo di Dio che

chiamavano un «ladro di anime ».

Il Reggente con la sua famiglia, per devozione verso il P. Marco, si recò tre volte al convento dei Cappuccini per mangiare alla mensa insieme con lui. Dio ricompenso la sua fede con una noyella grazia.

Prima di partire, il P. Marco gli annunciò la prossima nascita di un erede, che ardentemente si desiderava, e che in-

fatti comparve presto a giocondare l'augusta casa.

Ma per l'uomo di Dio era venuta l'ora di congedarsi dai suoi ospiti illustri. Tutto il popolo si trovò sulla via per ricevere ancora la sua benedizione e la corte non si separò da lui che al villaggio di Saverland, a due ore da Monaco.

Durante il suo soggiorno, il Duca Massimiliano-Filippo aveva fatto acquisto da un certo Ogger, mercante di Monaco, di un barile di olio di 189 libre. La metà era stata destinata per la cucina e riposta in luogo sicuro.

Dio, che voleva glorificare il suo servo, perche nulla mancasse alla sua fama di taumaturgo, compì con quell'olio un

miracolo di nuovo genere.

Sino alla seguente primavera, afferma l'intendente, il ba-

rile non era stato toccato.

Rimaneva perciò sempre mezzo vuoto, e le 95 prime libre erano già state consumate. Ora, il 13 marzo, il Duca comandò di versare il contenuto in piccoli vasi più comodi per l'uso.

Ma il barile, con stupore di tutti, fu trovato pieno di nuovo, e in luogo di 95 libre che erano state misurate, se ne conto esattamente 187. Malgrado il consumo fatto per la cucina, l' olio primieramente acquistato non aveva diminuito di niente; la

benedizione del P. Marco l'aveva miracolosamente moltiplicato. Il fatto è attestato con giuramento da quattro ufficiali preposti alla custodia degli alimenti, e dall'infermiere del con-

vento dei cappuccini.

Una sorpresa aspettava il pio viaggiatore al suo arrivo a Inspruck. Il Duca di Lorena e la regina Eleonora avevano partecipato all' Imperatore le grandi cose che egli aveva operato durante il suo breve soggiorno in Tirolo. Non abbisognava tanto per risvegliare nel pio monarca il desiderio di conferire con l'uomo di Dio e per domandargli egli pure, nelle gravi circostanze in cui si trovava, una benedizione che gli si diceva essere efficace.

Senza più aspettare, scrisse direttamente al Papa per e-

sporgli il suo desiderio.

Innocenzo XI era stato già fatto consapevole dal barone Scarlatti, incaricato degli affari della Baviera a Roma, dei prodigiosi avvenimenti della missione del P. Marco a Monaco.

Perciò aderì con gioia al desiderio dell'Imperatore.

Il corriere che portava l'obbedienza, era partito e lo si aspettava ad Inspruck, quando il già celebre cappuccino vi
giunse di ritorno dalla Baviera. Gli fu subito comunicata l'innocente congiura ordita contro il suo riposo e come doveva
prepararsi a prendere tra breve la via di Vienna. Questa notizia, che avrebbe appagato i voti di un ambizioso, lo getto in
un grande terrore. Il suo orrore pel mondo, il suo distacco da
tutte le grandezze terrene, il suo amore alla solitudine e alla
vita nascosta si risvegliavano nel suo animo con una forza
singolare e parevano inalzare davanti al disegno di cui gli si
parlava, una barriera insormontabile.

L'obbedienza soltanto avrebbe vinte le sue ripugnanze. Ora, essa non aveva parlato, e gli ordini che aveva ricevuti lo richiamavano in Italia. Con la secreta speranza che ciò avrebbe fatto cadere l'ostacolo che lo atterriva, egli si affrettò a partire per raggiungere il convento, dove sperava di

riposarsi.

Vano tentativo! I corrieri del Duca di Lorena fecero presto a raggiungerlo alla frontiera, portando un ordine del P. Provinciale di Venezia, che ingiungeva al P. Marco di aspettare nel convento di Arco l'obbedienza del Romano Pontefice.

Questa obbedienza non si fece attendere, e, al domani, il

viaggiatore riprendeva il cammino per Inspruck.

Questi viaggi di andata e di ritorno incominciarono a metterlo in relazione coi principi e coi personaggi più importanti, secolari ed ecclesiastici, che si trovavano lungo il suo cammino. La venerazione di tutti andava crescendo e tra essi v'era una specie di emulazione per riuscire a incontrarlo al suo passaggio e attirarlo a sè.

Max-Gandolfe, conte di Khenenburg e Principe-Vescovo di Salzbourg, incomincia la serie di questi sollecitatori che

sta per divenire interminabile.

Quando apprende che il P. Marco deve recarsi prossimamente a Linz, residenza dell' Imperatore, gli scrive e lo invita con pressanti parole a prendere, come più breve, la via di Salzbourg. Il Padre Guardiano d'Inspruck, a sua volta, è incaricato di sostenere questa causa e di far seguire questo itinerario. Dalla lettera di ringraziamento al Segretario di Stato che si leggerà più avanti, si vedrà come l'argomento che la vinse sul P. Marco, fu qui, come sempre, l'obbedienza. Per comprendere gli ardenti desideri del Principe-Vescovo di possedere l'uomo di Dio, bisogna sapere che una delle sue prossime parenti, la Contessa di Kufstein, era stata guarita da lui, e che in seguito a questo prodigio, la benedizione era stata raccomandata in tutta la diocesi da un atto episcopale che costituiva la consacrazione ufficiale di questa pratica pia.

In una Ordinanza in data del 16 luglio, dopo aver indicato il giorno della cerimonia, il Principe-Vescovo prescriveva ai suoi Parrochi e Decani come una specie di cerimoniale, del quale dovevano far uso, per disporre i fedeli a ricevere de-

gnamente una grazia di tal sorte.

Dal pulpito, con una serie di brevi istruzioni, dovevano spiegare ai loro fedeli il significato e l'importanza di questa benedizione straordinaria e i sentimenti di dolore dei peccati e di confidenza in Dio che da essa si richiedeva, per essere ricevuta con frutto.

« All' ora stabilita, il Padre Marco, preavvertito, implorava dall'alto sopra tutta quella diocesi e sopra il Pastore, le grazie e le benedizioni. Era come una missione abbreviata, chiusa da una confessione e da una comunione fervente e che ravvivava in ogni parrocchia lo spirito di fede e di pietà.

Parecchi Vescovi di Germania adottarono poi per la loro diocesi, questo modo di procedere e la benedizione, data in queste condizioni, divenne perciò come il prolungamento e

l'estensione prodigiosa dell'apostolato del P. Marco.

Ma lo zelo del Prelato non si fermò qui. Prevedendo che un giorno i miracoli operati dalla benedizione avrebbero potuto fornire la materia per un processo canonico di beatificazione, comprese la necessità di raccoglierli con cura e di non tardare a circondarli di tutte le garanzie che ne dimostrassero , la verità.

I principi secolari da parte loro fecero le medesime inve-\* stigazioni. Questi atti conservati negli archivi formano innumerevoli volumi che noi abbiamo avuto sotto gli occhi e che racchiudono la narrazione di centinaia di miracoli di una innegabile autenticità.

Il Principe-Vescovo di Salzbourg, indirizzando ai suoi Decani l'Ordinanza circa la benedizione, aveva unito una importante spedizione di immagini e di opuscoli, perchè i sacerdoti

ne facessero la distribuzione ai fedeli.

Queste immagini rappresentavano il P. Marco e qualcuno dei suoi miracoli, e negli opuscoli vi era il testo della benedizione, seguito da alcuni commenti epistolari.

Moltiplicati all'infinito, quei ritratti, prodotti ad insaputa del servo di Dio, contribuirono grandemente a rendere popo-

lare la sua dolce e venerabile figura.

Era dunque già noto e celebre a Salzbourg, quando vi giunse, il 16 agosto. Tutta la popolazione era in piedi a riceverlo. La città formicolava di forestieri accorsi da tutti i dintorni. Il Principe-Vescovo circondato dal suo Capitolo aspettava alla Porta dei Mugnai (Mullner Thor). Quando scorse l'umile religioso, gli andò incontro, si gettò tra le sue braccia e lo strinse al suo cuore, come avrebbe fatto col più intimo dei suoi amici.

Dopo di che, il corteggio, aprendosi un passaggio attraverso la folla, si diresse in processione verso il convento dei Cappuccini, ove doveva alloggiare il P. Marco col suo compagno.

Senza pensare alle fatiche del viaggio, l'apostolo si pose subito all'opera, predicando, benedicendo, spargendo a sè dinterno del l'apostolo si pose

torno dei nuovi benefici.

Ai fedeli, che con pia avidità venivano a lui, non bastava la benedizione per se stessi, ma la volevano ancora per il

pane, per l'olio, per il sale che portavano seco.

Questi oggetti benedetti, conservati nelle famiglie a guisa di reliquie, servirono più di una volta di rimedi e operarono prodigi. Ma vi ebbero dei risultati più preziosi, esposti dal Principe-Vescovo nei seguenti termini al Cardinal Cibo, Segretario di Stato, che doveva comunicarli a Sua Santità.

«Con la sua vita esemplare, non meno che con le sue ferventi preghiere, predicazioni, esortazioni ed altre opere meravigliose, il P. Marco ha fatto un bene spirituale immenso in queste regioni. Eretici convertiti alla nostra santa religione,

peccatori i più indurati ridotti a penitenza, cuori i più freddi infiammati di amor di Dio; egli sparse dappertutto la più preziosa semente di vera pietà cristiana. Perciò se altri principi godono di averlo veduto nei loro Stati, io devo rendere azioni di grazie in modo particolare a Vostra Eminenza che, per il bene dei miei sudditi, ha voluto inviare nella mia metropoli questo gran servo di Dio».

Il Prelato chiedeya che pel resto del viaggio il Padre non fosse obbligato di viaggiare a piedi, ma che gli venissero mandate le dispense necessarie, perchè potesse far uso di vetture e di carrozze, essendo le strade molto cattive e importando di risparmiare le forze del viaggiatore, non tanto per lui stesso quanto per le anime alle quali era inviato per

procurar loro tanti beni spirituali.

La risposta del Procuratore Generale fu degna di un vero rappresentante di San Francesco, geloso di conservare la purità della Regola: «Il Padre può far uso di questa dispensa, che la Regola stessa gli accorda in caso di necessità, ma egli temerà-senza dubbio, con questo modo di viaggiare, di porre ostacolo ai frutti spirituali che egli può ricavare e alla edificazione del popolo. I superiori perciò stimano che sia cosa più saggia di lasciarlo viaggiare secondo l'uso dell'Ordine » (1).

Con ciò erano bene interpretati i desideri e i sentimentidel fervente religioso. Più tardi, però, essendosi indebolita la sua salute e dovendo moltiplicare i suoi viaggi, dovette mitigare questo rigore e usare delle dispense che i superiori, a domanda dei prelati e dei principi, aggiungevano sempre alle lettere obbedienziali, come un ordine formale. Non ci voleva di meno infatti, perchè il servo di Dio acconsentisse a farne uso-

Il soggiorno a Salzbourg si prolungò di là di ogni previsione, a cagione della peste che era scoppiata e della quarantena che dovettero subire i due viaggiatori prima di poter

partire.

Questa peste non era che un principio delle calamità che dovevano infierire sul mondo cristiano in punizione dei suoi peccati. L'uomo di Dio lo annunciava chiaramente, e nel suo ultimo discorso, prima di lasciare Monaco, aveva minacciato il popolo, facendo anche allusione all'invasione dei Turchi, che nessuno ancora prevedeva. « Un altro flagello più grande della peste cadrà sopra la Germania, aveva detto in uno slancio profetico, ah! ritornate a Dio, placate la sua collera!»

Alla contessa di Kuhn che gli manifestava i suoi timori

<sup>(1) 27</sup> settemb. 1680; Archivi dell' Ordine.

per la sorte di Passau, minacciata dal contagio, dava questa risposta: « Passau sarà preservata dalla peste, ma Dio la visiterà con un'altra calamità, perchè i disordini del popolo provocano grandemente il suo sdegno, ed è necessario di placarlo con le preghiere e con le buone opere ». La città non conobbe gli orrori della guerra, e, all'infuori del contagio, non si vedeva qual altro flagello potesse piombare su di essa. Il servo di Dio però era stato profeta, poichè nell'anno seguente un incendio distrusse quasi interamente la disgraziata città.

Se il pio viaggiatore si dava a tutti, moltiplicando le sue fatiche per il popolo e per i grandi, aveva una predilezione speciale per le anime consacrate a Dio, alle quali domandava, in cambio delle sue benedizioni, il soccorso delle preghiere e delle penitenze, delle quali conosceva il merito dinanzi a Dio.

A domanda dell'arcivescovo e in sua compagnia, egli si recò un mattino a Nomberg, antico e celebre monastero di Benedettine. La cronaca dell'Abbazia ci ha conservato anche i minimi particolari di questa visita che lasciò una incancellabile memoria.

Vi si racconta che le monache non poterono trattenere le lagrime alla vista dell'angelica pietà con cui questo uomo, tutto penetrato dello spirito di Dio, celebro la santa messa. Lo si avrebbe detto un serafino all'altare. La loro venerazione si accrebbe, quando, dopo aver ticevuta la benedizione, una delle sorelle si trovò istantaneamente guarita da una lunga e

penosa infermità. Una cosa sorprese e stupi quelle vere figlie di San Benedetto, fedeli osservanti, come il loro Padre, delle sante regole liturgiche, ed è che il P. Marco rifiutò la cotta e la stola che il cappellano gli porgeva per la benedizione, che imparti vestito del suo abito religioso. Per far ciò egli aveva le sue ragioni, volendo che tale benedizione conservasse espressamente il suo carattere extra liturgico e che nulla avesse di ufficiale. Le religiose osservarono soprattutto con grande edificazione che nella sera del suo arrivo il P. Marco non prese, per la sua refezione, se non un po' di acqua e del pane cosparso di cenere. Esse conservano come una reliquia la scodella che gli era stata posta dinanzi. Due cantici spirituali, scritti e musicati, furono conservati nei loro archivi, come ricordo della visita, l'uno celebrante le virtù ed i miracoli del servo di Dio, l'altro che era una parafrasi del suo atto di contrizione.

Le Cappuccine, che il Padre onorò ugualmente della sua presenza, conservano a guisa di tesoro un suò ritratto ad olio. Questa tela, più che mediocre, fu la sola cosa rispettata dalle fiamme nell'incendio che, nel 1818, ridusse in cenere il loro piccolo convento della Madonna di Loreto. Questa preservazione si tenne come miracolosa.

Le due prediche recitate nella cattedrale furono immediatamente tradotte in tedesco per comando del Principe-Vescovo. Esse sono conosciute sotto il titolo di Esortazioni. La prima, che tratta della grazia e del suo prezzo infinito, ha per titolo: Dolcessa spirituale della grazia divina. La seconda espone i motivi della contrizione.

Il beneficio che pose il sigillo ai prodigi di quella breve dimora, fu la guarigione e la conversione di un giovane pittore luterano, che, contro sua voglia, si trovava allora fortuitamente trattenuto a Salzbourg per la quarantena imposta a

coloro che venivano dall'Italia.

Il felice convertito, in una sua lettera al Guardiano dei-Cappuccini, così racconta la grazia di cui fu favorito. « Nacqui e fui allevato, egli dice, nella fede luterana. La benedizione ricevuta dal P. Marco rese la vita ed il moto al mio piede disseccato. Riconoscente per questo beneficio, incominciai a frequentare il P. Fortunato del convento dei Cappuccini e gli chiesi di istruirmi nella fede cattolica. Ma tosto, di spirito incostante, cercava tutti i mezzi per congedarmi da quel Padre e, dimentico dei miei buoni propositi, voleva ritornare al mio paese in Sassonia. Ma ecco che il 23 gennaio 1681 ebbi un sogno, durante il quale mi pareva di vedere il P. Fortunato a celebrare la messa. Mentre innalzava l'ostia, una viva luce si diffuse ad un tratto, e un angelo appariva per dirmi: « Ecce tu vides lumen verum. Ciò che tu vedi, è la vera luce». Mi svegliai tutto tremante, mi recai tosto dal buon religioso ben deciso di convertirmi. L'8 febbraio seguente aveva la felicità di ricevere la santa comunione».

Gli addii tra il Principe-Vescovo e il povero Cappuccino

furono dei più commoventi ed edificanti.

Il Prelato si gettò in ginocchio, ringraziando e domandando una ultima benedizione. Il P. Marco prostratosi a sua volta protestava che non spettava a lui di benedire un Vescovo. L'obbedienza ve lo sforzò, ma acconsentì a benedire solo a condizione di essere egli pure benedetto. La scena strappò le lagrime a tutti gli astanti.

La popolarità sa trovare il modo di manifestarsi. Ma Salzbourg, per testimoniare la sua ammirazione verso il venerabile apostolo che tante meraviglie aveva operate in suo fa-

vore, gli innalzò un monumento singolare.

Nell'immensa palla di metallo che sta sopra la guglia della

chiesa di Nonnemberg, si rinchiuse l'immagine, la biografia ed il testo della benedizione del P. Marco (1). Da quella sommità, che sembra voler portare il suo nome sino alle nubi, il servo di Dio continua a benedire, attraverso i secoli, quella popolazione che fu così docile alla sua voce.

Partiti da Salzbourg dopo la loro quarantena, i due viaggiatori arrivarono al domani a Branau, dove s'imbarcarono sull'Inn, per recarsi a Passau, e, di la, per il Danubio, a Linz,

dove li aspettava l'Imperatore.

(1) Discorso del dott. Bugatto al Congresso Eucaristico di Vienna, nel 1912.





## CAPITOLO VII.º

## Alla Corte imperiale

(1680)



uando il P. Marco e il suo compagno, con un equipaggio molto umile, sbarcarono a Linz dove la corte aveva la sua residenza estiva, l'Imperatore era assente. Mentre ne aspettava il ritorno, il P. Marco andò a presentare i suoi omaggi all'Imperatrice vedova, Eleonora di Gonzaga, che soggiornava in una campagna vicina.

Felice di godere la prima visita di quel vene-

rabile compatriotta, perchè Mantova, dove regnarono i Gonzaga, confina col Veneto, la principessa lo accolse
con le dimostrazioni del più profondo rispetto e si raccomando
istantemente alle sue preghiere. Ciò non era senza uno scopo,
poichè, dopo la morte dell' Imperatore, suo augusto sposo,
sentiva pena nel dover rassegnarsi a non essere più se non
una grandezza decaduta, e non senza qualche amarezza vedeva essere passato in altre mani il prestigio da lei goduto
nei tempi del suo passato splendore. Per cercar di riavere un

sentiva pena nel dover rassegnarsi a non essere più se non una grandezza decaduta, e non senza qualche amarezza vedeva essere passato in altre mani il prestigio da lei goduto nei tempi del suo passato splendore. Per cercar di riavere un po' di quella autorità e provare l'illusione di possedere ancora una corte, impiegava dei mezzi che il Nunzio di Vienna disapprovava e voleva che cessassero. Il credito acquistatosi dal P. Marco gli permise più tardi, per incarico del prelato, di prestarsi a quest' opera e di condurla a buon fine.

La principessa però, tolta questa debolezza, faceva onore al nome illustre dei Gonzaga che ella portava.

Prima d'introdurre il P. Marco all'imperatore Leopoldo e di descrivere il loro primo colloquio, crediamo utile di dipingere con brevi cenni il ritratto del monarca, davanti al

quale stava per comparire l'umile religioso.

Leopoldo, secondo figlio dell'Imperatore Ferdinando III, non sembrava dapprima essere destinato a salire sul trono. I suoi gusti, il suo carattere placido, la sua tenera pietà l'in-. chinavano piuttosto verso la carriera ecclesiastica, e già si designava in lui un futuro principe della Chiesa, continuatore della tradizione dei grandi cardinali della sua famiglia.

La morte prematura del suo fratello maggiore decise diversamente, e fu tremando che, appena giunto all' età di dieciotto anni, il giovane arciduca cinse la corona imperiale.

Per apprezzare il suo lungo regno e la sua azione politica non ci lascieremo impressionare dai giudizi dei protestanti, i quali, per la ragione stessa della loro parzialità, sono accolti con tanto favore negli ambienti in cui la storia, secondo il detto di De Maistre, non è più se non una cospirazione contro la verità. Speriamo anche che, dalla semplice narrazione dei fatti che la vita del P. Marco ci obbliga ad esporre e che appartengono alla storia, si sprigioni una maggior luce circa gli atti di questo Imperatore, così differentemente giudicato, e si ristabilisca la verità sopra diversi punti.

Leopoldo non fu affatto uno spirito ristretto, come alcuni si compiacciono di criticare, un devoto, un mistico, di cui la religione tarpava l'intelligenza e paralizzava la volontà, al punto di farne un cieco fanatico, un politico impotente, e, nelle mani dei monaci, i soli ammessi ai suoi consigli, un tiranno

odioso a tutti i suoi sudditi.

Noi dovremo anzi riconoscere che tutto ciò che vi ha di buono in questo principe è dovuto all'influenza dei monaci e, prima di tutto, dei Gesuiti che furono i suoi primi educatori e che fecero di lui uno degli uomini più colti e più istruiti del suo tempo.

Egli perciò portò sul trono una pietà più che ordinaria, ma lungi dall'essere fuori di posto, essa regolava mirabilmente ogni cosa e dava alla sua vita un ordine, una armonia,

una dignità che imponevano il rispetto.

Pio come un angelo e austero come un anacoreta, dominava per questo tutti i grandi dell'Impero e si conciliava la venerazione dei popoli. Tanto più che ai suoi severi costumi si univa una carità senza limiti, una prodigalità nelle elemosine ed un amore pei poveri che a certi cortigiani sembrava esagerato. Era questo il solo punto, intorno al quale questo

monarca, assai meticoloso in fatto di etichetta, si allontanava dalla sua severità. I farisei della corte ne lo biasimavano, e, quasi che con le sue elemosine avesse dilapidato il tesoro pubblico, gliene facevano un delitto. Egli conobbe queste critiche e si accontento di rispondere: «Se invece di impiegare questo denaro per soccorrere gli infelici lo usassi per condurre una vita dissipata, per dar trattenimento ai cortigiani, chi mai si sognerebbe di biasimarmi?»

Al tempo stesso egli fu dotato di pazienza, di saggezza, di longanimità, virtù preziose in coloro che devono governare, ma che possono così facilmente degenerare in apatia e in ne-

gligenza.

Soggiungiamo che egli possedeva l'impronta inimitabile della vera virtù, così difficile a trovarsi sui troni, l'umiltà. Noi la vedremo nell'accogliere le osservazioni fattegli senza riguardo alla sua dignità imperiale, da un povero cappuccino, ringraziarnelo con effusione, e confessare dinanzi a lui i suoi torti, i suoi peccati, come egli diceva, di ommissione, col proposito di non commetterne altri, gemendo nel suo interno e limitandosi, a sua discolpa, di allegare le difficoltà del suo ufficio, la tirannia delle circostanze, la penuria di uomini su cui potesse far conto.

Ed è qui che si mostra la diversività di quel carattere, in cui sembrano esservi due uomini totalmente distinti: l'uomo privato, incensurabile, umile, casto, santo da canonizzare, se si vuole, e, a fianco, l'uomo pubblico, il monarca con delle lacune immense, inesplicabili in apparenza, e che la sua storia, ormai confusa con quella del P. Marco, ci rivelerà ad ogni istante. Enigma singolare e assai interessante a studiarsi.

Del sovrano, si può dire che non ebbe nulla, tranne che il dono di rappresentarlo. Prima di tutto inquieto pel suo prestigio, avvolto nella sua autorità, per la quale egli stesso aveva un rispetto religioso, pareva che considerasse come suo primo dovere quello di impressionare il popolo con la sua maestà e con la pompa del suo apparato, di farsi riverire e quasi adorare come un rappresentante e un legato di Dio.

Penetrato da questa importanza del suo ufficio, avrebbe creduto di venir meno alla sua dignità occupandosi attivamente negli affari del suo Impero. A salvaguardia della sua suprema autorità, credeva necessario di non esercitarla se non da lontano, ed in qualche modo in guisa insensibile, confidando, come gli antichi regnanti infingardi di Francia, tutta l'amministrazione a ministri e a servitori, che sovente lo traForse è questo un difetto del potere assoluto, e che' i suoi detrattori sono lontani dal sospettare, che l'autorità, quando chi la esercita non è un tiranno od un pazzo, osa appena dimostrarsi e rimane nascosta come in riserva, per non compromettersi, logorarsi e rovesciare se stessa.

In ogni modo è molto da considerarsi che Leopoldo, così geloso quando si trattava degli onori che gli erano dovuti, sopprimeva assolutamente la sua personalità quando faceva

mestieri di agire.

Dinanzi agli abusi che scorgeva ed ai quali doveva soggiacere non meno del suo popolo, si trovava in lui l'uomo paziente, benevolo, magnanimo, che chiudeva gli occhi e perdonava.

Ma di questa inazione, che provocava dei disastri e apriva la via alla perdita dell'Impero, è lecito di ricercare delle altre

cause.

Anzitutto egli era per natura timorato all'eccesso e quasi scrupoloso, paventava le responsabilità, temendo di non aver mai esaminato abbastanza le questioni e le proposte, non vedendo che il lato difettoso di ogni soluzione, ritornando sempre sopra le prese risoluzioni, perplesso, esitante, non sapendo

in alcun modo determinarsi.

È in questo difetto del suo carattere, unito alle altre sue disposizioni generali e in particolare alla sua grande delicatezza di coscienza, in che ci sembra doversi ricercare, più che nell' indolenza e nella pigrizia, la cagione delle sue indecisioni e della sua inattività, per le quali il suo stato ebbe così sovente da soffrire; poichè, abbandonando le briglie del potere, le affidava in mani mercenarie, inabili quanto le sue, e per di più non oneste. Per questo il suo popolo lo considerava come complice dei commessi delitti, autore delle rovine che andavano accumulandosi. Non vedendolo mai, non avendo mai contatti con lui, lo si considerava come un personaggio di comparsa, inutile, e che presiedeva, nella calma imperturbabile del suo Olimpo, alla disgregazione del mondo.

Possiamo anche dire che davanti ai suoi nemici, che sorgevano dappertutto, l'Imperatore Leopoldo fu tutt' altro che un eroe. Dio non l'aveva plasmato capitano e non l'aveva ag-

guerrito per la lotta.

Egli conservò sempre non soltanto la pietà della sua prima vocazione, ma il carattere di prelato più che di re e di conquistatore, la timidezza, l'amore della tranquillità e della pace, l'orrore della guerra.

Imperatore troppo mite, non ebbe në il valore, në la bravura, në alcuna delle qualità militari che allora si richiedevano per la difesa del suo Impero. In una parola egli tenne lo scettro e la spada in mani troppo deboli, e la stessa corona parve talvolta troppo pesante, per la sua fronte sempre inclinata.

Fu questa la sorgente dei grandi errori del suo regno. Lo svolgersi degli avvenimenti ci mostrera che la parola d'incapacità, d'incuria, di debolezza sarebbero poco esagerate, per qualificare la sua condotta, davanti ai suoi numerosi nemici: i Turchi che minacciavano l'Austria ed il mondo cristiano, gli Ungheresi sempre in rivolta; senza contare la Francia, la grande e potente rivale, e, nell'interno stesso dello stato e della corte, i traditori, i prevaricatori e la coorte dei politici ambiziosi, intriganti, malfattori che furono la piaga del suo regno e lo scandalo del popolo, e dei quali non ebbe mai il coraggio di riprovare gli eccessi, nè di punire la mala condotta.

Rimasto vedovo la seconda volta, Leopoldo sposò in terze nozze Maria-Teresa-Eleonora, figlia primogenita del Conte Palatino di Neubourg. Con questa principessa, il Signore gli aveva fatto dono di un tesoro inestimabile.

Maria-Teresa-Eleonora, come l'imperiale suo sposo, nella prima gioventù aveva pensato di consacrarsi a Dio. Tutto era già pronto pel suo ingresso al Carmelo, quando l'Imperatore chiese la sua mano. Ella non rifiutò, perchè le si fece un dovere ed un obbligo di coscienza di accettare la corona, invece che di seppellirsi nella cella delle povere Carmelitane; si lasciò perciò condurre, vittima rassegnata, sul teatro brillante della corte, per essere data in spettacolo al mondo, a Dio ed ai suoi angeli. Poichè, tra le delizie del palazzo, e vicino al più pio ed al più casto dei monarchi, potè, con libertà, vivere come tra le mura del chiostro, e praticare le virtù monacali.

I sudditi dell'Impero si compiacevano di affermare d'aver ritrovato in lei una santa Elisabetta d'Ungheria. Avea una pietosa cura pei poveri, e ricamava con le sue mani gli ornamenti della chiesa. I suoi braccialetti di pietre preziose nascondevano acute punte di ferro, e, obbligata di assistere agli spettacoli teatrali, si occupava nel leggere libri di pietà, che aveva fatto rilegare, per non dare nell'occhio, nella forma dei libretti dell'opera.

Si era pure dedicata a riformare i costumi della corte, dove l'impudenza era giunta agli estremi limiti. Ma la licenza era tale che le sue lezioni non furono comprese, la sua autorità venne meno e la sua stessa dignità corse pericolo di essere formalmente disprezzata. Ne fa prova il seguente fatto riferito a Roma dal Nunzio.

Avendo voluto un giorno riprendere, nelle sue proprie

sale, uno scandalo troppo manifesto, trovò non soltanto tale - resistenza da non potervi riuscire, ma vide poi sollevarsi contro di sè tutta la corte che si schierò apertamente in difesa dei delinquenti, tacciandola di una eccessiva severità, di bigotteria e di tirannia.

Ben si può comprendere come, con tali sentimenti, la famiglia imperiale dovesse desiderare la presenza del P. Marco. ·Perciò, prima ancora di vederlo, l'Imperatore s'affrettava a

dargli il benvenuto.

« Essendomi noto l'arrivo di Vostra Paternità a Linz, così gli scriveva da Gmunden, e non avendo l'occasione di poter salutarla in persona, ho voluto scriverle queste righe, in attesa di poter effettuare la mia speranza di intrattenermi più lungamente con lei a viva voce, poiche ho un grande desiderio di vederla ed una grande fiducia che per le preghiere e per le suppliche di V. P. Dio vorra certo soccorrermi nei miei molteplici bisogni e nelle varie pubbliche difficoltà. Io mi raccomando di cuore alle devote preghiere di V. P. - Leopoldo ».

È questa la prima di una lunga serie di lettere che, nel corso di venti anni, va aumentando quasi senza interruzione tra il più grande dei monarchi del mondo e il più umile dei

cappuccini.

La data è degna di considerazione (8 settembre 1680. È adunque sotto gli auspici della Vergine SS.ma che incomincia questa corrispondenza, nel bel giorno della Natività, il quale, tre anni più tardi, sarà pure il giorno delle grandi preghiere che prepareranno a Kablemberg la liberazione di Vienna.

L'Imperatore, pochi giorni dopo, arrivava a Linz e chia-

mava subito a sè l'úomo di Dio.

Appena lo scorse da lontano, si avanzò verso di lui con la testa scoperta, e inchinandosi profondamente, lo prese per mano e lo fece sedere al suo fianco, privilegio inaudito, di cui non godevano nè i principi del Sacro Impero, nè gli stessi ambasciatori. Questa deroga all' etichetta e agli usi della corte fece tanto maggior impressione, quanto Leopoldo, sotto questo rispetto, era di una rigidità e di una esigenza piuttosto esagerata.

La scena avvenuta qualche istante dopo negli appartamenti dell'Imperatrice, dove stavano i due figlioletti, avrebbe sorpreso ancor maggiormente, se ne fossero stati testimoni i

famigliari del monarca. «Le presento la mia piccola famiglia, disse l'Imperatrice, avanzandosi verso il santo religioso modestamente inclinata, e la raccomando istantemente alle preghiere di Vostra Paternità ». Poi, designando in modo speciale il primogenito, soggiunse: « Noi ci studieremo di fare di questo fanciullo uno dei vostri servi più fedeli ». Il corso di questa storia ci mostrerà non essere stata questa una formula vana, ma una realtà e quasi una profezia: l'Arciduca Carlo, divenuto re dei Romani, grazie al P. Marco, conserverà sino alla fine una docilità di fanciullo, sotto la direzione di questo Padre spirituale, ed avrà per lui la deferenza di un inferiore dinanzi al suo signore.

Tutta la famiglia imperiale, del resto, gliene diede l'esempio e rimase inviolabilmente affezionata all'umile religioso che la Provvidenza così opportunamente le aveva inviato.

Un giorno s'era udito Leopoldo esclamare: «Oh! quanto io sono da compiangere. Non ho nessuno a cui potermi confidare!»

Dio aveva ascoltato questo grido della sua anima, e aveva trovato quel confidente che cercava con tanta ansietà e che gli avrebbe dato, nell'ora più difficile del suo regno, un così potente aiuto.

Nei quindici giorni che il P. Marco dimorò a Linz, le conferenze ebbero luogo ogni mattino e durarono talvolta parecchie ore.

L'Imperatore vi trovava tanti lumi e tante consolazioni, che avrebbe voluto aver sempre vicino a sè colui che già chiamava «Angelo tutelare», e istituirlo suo confessore ordinario.

Gli sarebbe stato assai facile di ottenerne la licenza, perchè la sua autorità era illimitata alla corte di Roma e presso i superiori dei Cappuccini, i quali ben conoscevano essere egli devoto al loro Ordine in guisa al tutto speciale. Ma Leopoldo rispettò gli scrupoli del P. Marco che opponeva una viva resistenza, non volendo a nessun costo essere tolto alle anime e alla solitudine del suo convento. Inoltre lo spaventavano le terribili responsabilità dell'ufficio offertogli, e gli onori che vi andavano congiunti erano per lui un motivo di più per rifutarlo, perchè direttamente contrario a tutte le attrattive della sua anima. Leopoldo non insistette, ma risolvette però di fare di quel religioso così umile, così fervente, così divinamente ispirato, non soltanto il direttore della sua anima, ma il suo consigliere in tutti gli affari più difficili dell'Impero.

L'Imperatore non fu solo ad approfittare del P. Marco a Linz. L'uomo di Dio, secondo il suo costume, esercitò il suo ministero alla corte e nella città, predicando, organizzando delle funzioni e sollevando la folla. I sovrani precedettero con l'esempio recandosi alla chiesa principale per ricevere la comunione dalle sue mani. Il Conte Martinitz, cancelliere della Boemia, non nascondeva il suo stupore alla vista del bene immenso operatosi e del mutamento avvenuto in un ambiente così poco favorevole allo spirito di pietà e di penitenza. L'ambasciatore veneziano, Domenico Contarini, giustamente fiero dell'opera del suo santo compatriotta, s'affrettava per suo conto a darne notizia al Senato della serenissima Repubblica.

Il P. Marco, alla sua partenza, ben poteva chiamarsi soddisfatto, per le fatiche sostenute a gloria del divino Maestro; ma in quel viaggio la sua opera principale fu quella compiuta

alla corte pei frutti duraturi che vi lasciò.

Egli potè giudicarne dalla seguente lettera dell'Imperatore, datata da Linz, e ricevuta al suo ritorno, nella festa del serafico P. S. Francesco. L'anima del Sovrano incomincia a manifestarsi con un candore tale che non possiamo non ammirare.

«Confesso che dopo la partenza di V. P. io mi trovo tutto afflitto, mentre sarei bramoso di godere più a lungo della sua assistenza, tanto per ascoltare i paterni e santi di lei consigli, quanto per ricorrere alle sue divote preghiere in tutte le mie necessità.

«Stia certa che quello che mi disse più volte, rimarrà sempre impresso nel mio spirito, e che non solo emendero tutti i miei falli che sono gravi, essendo un misero peccatore; ma mi applicherò con tutto vigore a compiere il mio ufficio, e ad insistere perchè la giustizia sia amministrata e il delitto castigato. Judicium durum his qui praesunt. Il giudizio sarà severo per quelli che comandano.

«Oh me felice se puntualmente eseguissi gli ottimi e prudenti ricordi da lei datimi! Conosco pur troppo che, benchè ancor io non sia privo dei peccati di commissione, quelli di ommissione mi sono di maggior danno, mentre più frequenti ne sono le occasioni..... Oh, è ben difficile l'ufficio di un regnante!.... E benchè io voglia fare, tutto mi è assolutamente

impossibile.

«Devo valermi di subalterni, e in essi non trovo la sincerità e il disinteresse che pur dovrebbero avere.... Le sono ben obbligato per tutto quello che mi dice e per la cura grande che ha della mia anima, il prezzo della quale, dopo la predica di V. P., mi restò tanto impresso che non saprei esprimerlo».

«Quanto è più felice, scriveva il monarca in un'altra lettera, il povero contadino con manco obbligo che nol sia io col mio pesante ufficio! Sebbene procuri di fare quanto mi è

possibile, con tutto ciò vi è tanto da rispondere che posso dire: Angustiae sunt mihi undique. Le angustie mi circondano da ogni parte».

Tutte le lettere dell'Imperatore sono intrecciate in tal guisa di testi di Scrittura, di Padri e di autori profani, e vi si riconosce lo spirito colto di colui che era riputato il primo umanista del suo tempo. Ma più che tutto vi si scorge un'anima profondamente religiosa ed umile, che conosce i suoi bisogni e cerca dei soccorsi.

Il P. Cosmo, che gli aveva mandato l'opuscolo del Padre Marco sopra il peccato mortale, ricevette da lui questa edificante risposta: « Io non so come si possa ancora peccare dopo aver lette quelle pagine. Si direbbe che sono scritte tutte per me, povero peccatore ».

Citiamo ancora qualche tratto di questa ammirabile corrispondenza che prosegue sino alla fine con questo tono di intimità. Il P. Marco insiste, esorta con ogni pazienza e rispetto, ma con una fermezza che sembra talvolta importuna, e il monarca risponde sempre con deferenza ed umiltà, come se il religioso che gli scrive, fosse suo superiore o maestro.

« Devo dire la mia colpa, ho un naturale un po' dubbioso e irresoluto e non so subifo appigliarmi alle risoluzioni vigorose » (5 settembre 1682).

«Oh Padre, quanto mi consola ciò che mi dice mentre vedo con che affetto mi ama e sinceramente mi dice quello che è pel bene dell'anima » (29 novembre 1682).

« Ho paura del conto che dovrò rendere a Dio. Con quanta contentezza muterei il mio posto con quello di un povero religioso, e del più misero uomo che si trovi» (29 gennaio 1683).

Per comprendere il valore di questa corrispondenza, bisogna riportarsi all'epoca in cui fu scambiata, e riflettere a ciò che era allora l'Imperatore, la Maestà di Cesare, come abitualmente lo si chiamava e di cui Leopoldo, l'abbiamo detto, esagerava ancora di più gli onori e le attribuzioni. Separato non soltando dal volgo, ma dalla stessa nobiltà, circondato da un prestigio quasi sovrumano, un cerimoniale meticoloso regolava i suoi minimi passi. Se anche dei privilegiati arrivavano sino a lui, non lo era se non dopo una dunga attesa e sottomettendosi alle più fastidiose formalità. In quanto al popolo, non lo scorgeva che raramente, da lontano, circondato da una pompa solenne, che lo faceva apparire quasi una divinità dell'Olimpo. Se trattava il Papa come suo padre, Cesare si considerava come il primo di tutti gli altri sovrani, i quali, davanti a lui, non erano che degli inferiori e dei feudatari.

Solo a questi monarchi egli scriveva con la sua augusta mano; tutti gli altri messaggi venivano inviati dai suoi segretari; quando accondiscendeva a porre la sua firma in calce ad un documento, quando si degnava di aggiungervi una o due parole con la sua penna, il favore era considerato dei più eccezionali.

Ed ecco che questa Maesta inaccessibile, si abbassa verso un povero cappuccino e sopprime ogni distanza. Lo tratta meglio di un sovrano, meglio di un suo eguale, e l'onora di

lunghe lettere interamente autografe.

Il mondo se ne stupisce, e a cagione degli usi e delle mentalità del tempo, non è lontano dallo scandalizzarsene e dal trovare che Cesare vien meno al suo grado. Ne avviene un curioso incidențe, rivelatoci da questă lettera del P. Marco.

« Quando Vostra Maestà Imperiale si è degnata di scrivermi, vedendo che le sue lettere erano così saggie, così prudenti, ho creduto alcune volte di poterle mostrare a qualche rara persona che le è affezionata, ed ho ricavato gran bene e distrutte molte ambiguità. Prima però aveva avuto la cura di ben esaminarle e vedere che nel loro contenuto nulla vi fosse che di edificante e degno di essere letto e veduto da tutto il mondo. Quelle poi che mi sembravano contenere qualche espressione che non conveniva mostrare ad occhi estranei, le ho custodite per me. In avvenire, pei motivi espostimi da Vostra Maesta Imperiale, lo farò con maggiore prudenza, e me ne servirò in modo che mai più alcun altro ne avrà notizia. Ringrazio Vostra Maesta Imperiale di avermene dato avviso. Ben vedo che non basta d'essere semplici come colombe, ma che bisogna anche essere prudenti come i serpenti» (Padova, 21 maggio 1683).

Cost dunque, neanche per guadagnare partigiani a Cesare o per meglio affezionarvegli, poichè il P. Marco non aveva altra intenzione, gli era permesso di mostrare quelle lettere. L'etichetta era formale e l'Imperatore stesso si dava cura di farla osservare. Vedremo come fosse questa una delle sue fissazioni. I suoi scritti dovevano essere sacri come reliquie e

nascosti ad ogni occhio profano.

Il santo religioso pensava così poco a menarne vanto che, dapprincipio, abbruciava quei preziosi messaggi a mano a mano che li riceveya. Grazie all' obbedienza, che gli fece un dovere di conservarli, poterono essere salvati quelli che ricevette in appresso. Queste lettere, in numero di 165, formano il più prezioso tesoro degli archivi del Convento dei Cappuccini di Venezia. Esse furono raccolte, come quelle del Padre Marco, dal

professore Onno Klopp, che le pubblicò a Gratz, nel 1887, in un bel volume in foglio, vero monumento alla gloria e alla fede dell'Imperatore e del P. Marco.

La calligrafia del monarca, ampia, maestosa, veramente sovrana, riempie grandi pagine con le sue curve originali, ma armoniose, però veri geroglifici, difficilissimi a decifrarsi. Quella del P. Marco è regolare, modesta e sempre assai intelligibile. Le sue lettere di risposta all'Imperatore sono conservate negli archivi dello Stato, a Vienna (collezione che concerne la casa imperiale). Quelle dirette alla sua famiglia sono conservate nel convento di Venezia. Qualcuna si trova negli Archivi Vaticani. Mentre le lettere di Leopoldo, in italiano, sono ben ordinate e di una rara eleganza letteraria, quelle del P. Marco sono scritte con grande semplicità e senza cura letteraria. Qualche scorrettezza e delle frequenti ripetizioni mostrano che furono scritte in fretta, tra due predicazioni. Uomo di azione, assediato dal popolo, obbligato ad una corrispondenza estesissima con una folla di principi, di prelati, di cardinali, egli non ha tempo di prendersi cura dello stile.

La sua anima non si rivela meglio che nelle frasi spontanee che sfuggono dalla sua penna. Il monarca stesso, spogliandosi della sua maestà, s'abbandona col suo caro Padre

Marco e lascia parlare il suo cuore.

« Da questo commercio epistolare, scrive Onno Klopp nella sua prefazione, si vede che l'umile Cappuccino fu veramente il più intimo consigliere del Monarca, il confidente di ogni suo segreto, il padre della sua anima. Senza che fosse suddito dell'Imperatore, gli fu però servo fedelissimo quant'altri mai e sopra ogni altro disinteressato. Nella maniera con cui si parlano in dette lettere, non è difficile raccorre quale dovea essere la scambievole confidenza ed effusione di cuore negli abboccamenti sovente ripetutisi tra il Cappuccino e Leopoldo I.

Leopoldo, ammesso il P. Marco nella sua vita privata, lo tratta non solo come amico, ma come un membro della sua famiglia, al quale comunica tutte le notizie coi più intimi par-

ticolari.

« Mio figlio, la di cui vita tanto importa, si ammalo di febbre terzana, che durò quindici giorni. Dopo avergli dato l'acqua benedetta da Vostra Paternità la febbre incominciò a diminuire, e da domenica ne è affatto libero ».

« — Giuseppe cresce e si fa forte. Sa già recitare tutto il Pater noster, l'Ave Maria e altre preghiere. Vostra Paternità lo benedica e gli ottenga dal cielo di divenire un buon servo di Dio e di adempiere bene al suo alto ufficio di principe ».

Delle stesso piccolo arciduca, scrive nel 1685:

« Egli prenderà adesso il latte di asina per liberarsi dal residuo del catarro che l'ha tanto travagliato. Spero ciò gli fara bene, soprattutto con la benedizione di Vostra Paternità».

I sentimenti di questo padre cristiano sono degni di quelli di Bianca di Castiglia. Scrive un altro giorno al servo di Dio: « Faccia il Signore che si conservi e che divenga un buon principe, poichè altrimenti non vorrei vederlo in questo mondo.»

Perche divenisse un buon principe, volle che fosse informato a tutti i profondi sentimenti del suo dovere verso Dio,

verso la Chiesa ed il suo popolo.

«I sentimenti di Vostra Maestà riguardo al figlio, gli scriveva un giorno il P. Marco, sono celesti; è così che dovrebbe pensare ogni vero e buon padre. Per quanto ho potuto osservare nel principe vi è un grande spirito, capacità e ardore, ma rimasi ancor più ammirato della sua grande pietà, della sua devozione, del suo timore dei giudizi di Dio e sollecitudine per la salute della sua anima. Coltivando queste qualità, diverrà un grande monarca, caro a Dio ed agli uomini. Ciò che è da temersi, si è che abbia ad incontrare qualche seguace di Machiavelli» (1694).

Il P. Marco, avendo inviato per questo principe, così ben disposto, il suo opuscolo: Il Risveglio del peccatore, l'Imperatore risponde francamente: «Farò in modo che lo legga. È uno spirito vivace, ed ha il difetto che non legge troppo volentieri. Io, a dieci o dodici anni, non pativa essere distratto dai miei libri. Mi affatico per conservarlo innocente e lontano dall' offendere Dio ».

Le lettere dell'Imperatrice sono meno numerose e più brevi di quelle del suo augusto sposo, ma improntate agli stessi sentimenti verso il P. Marco. «In verità, scrive ella di lui al P. Cosmo, che entra come terzo in questa intima corrispondenza, io non posso dir altro, se non che Dio è ammirabile nei suoi servi».

Allo stesso P. Marco, dopo che ebbe lasciata la corte, ella indirizza, il 5 ottobre 1680, questa prima lettera, da cui si ma-

nifesta tutta la sua pietà e umiltà.

«lo sono una creatura così debole e fragile, che ho grande bisogno che si ricordi di me nelle sue preghiere. Le sue buone esortazioni, se talvolta vorrà darmene qualcuna per lettera, mi saranno di grande aiuto ».

È dessa soprattutto che partecipa le nuove della famiglia, i dolori, le avversità che l'affliggono, le malattie dei figli, gli

accidenti che sopravvengono.

Tutte le grazie temporali, guarigioni, preservazioni, sono attribuite al P. Marco, alla virtù delle sue benedizioni o dell'acqua, del sale da lui benedetti. È per le preghiere di lui che il tal principe nutre speranza di successione, che la tale principessa è stata liberata felicemente dal parto.

Quando perdette il suo figlio Leopoldo, quella grande cristiana ebbe accenti di una fede e di una pietà ammirabili.

« Ora egli si trova in uno stato da poter benedirci lui stesso dal cielo, ma noi vogliamo istessamente ricevere la benedizione di Vostra Paternità, non dubitando che per essa ci saranno conservati gli altri figli. Sia sempre benedetto Iddio d'aver compiuta la sua santa volontà! Io spero che dopo di avermi provata con la perdita di questo figlio, mi darà delle consolazioni da un altro lato». Queste consolazioni che ella desidera, sono la vittoria delle armate imperiali.

Partecipa al suo venerabile direttore la morte di sua figlia Maria-Teresa, rapita dal vaiuolo che ha infierito in tutta la

famiglia:

« La nostra cara figlia, sin dal principio della sua malattia, aveva fatta spontaneamente la sua confessione generale. Aveva detto che sarebbe morta, e senza alcun timore, perchè, per grazia di Dio, non aveva ancora commesso un peccato mortale. Ella temeva, viyendo più lungamente, di offendere Dio, e preferiva morire nella sua innocenza».

Non è forse la direzione esercitata dal P. Marco che man-

tiene in tutta la corte questi pii sentimenti?

Poco dopo dell' arciduchessa Maria-Teresa, moriva la regina dei Romani, nuora dell' Imperatrice: « La sera che precedette la sua morte, ella scrive, si fece portare l'immagine miracolosa di Maria, che allora era esposta nella Chiesa di S. Stefano, pregò tutta la notte e al mattino fece le sue devozioni, confessandosi come aveva costume di fare tutti i giorni durante la sua malattia. Quando si andò a riprendere l'immagine, le fu data la benedizione. Quelli che la circondavano la videro farsi tosto pallida e senza moto. Aveva resa la sua anima a Dio per le mani di Maria, che sembrava fissare ancora col suo sguardo già spento ».

È commovente il vedere l'augusta sovrana entrare in minuti particolari e trattare ella pure col Padre Marco come se fosse un membro della famiglia, che s'interessa delle piccole,

come delle grandi notizie.

« Il mio Carletto che ho dovuto slattare, non ha preso la cosa tanto in bene.

«— Mio fratello, il Grande Maestro (1), in seguito ad una colica è stato ammalato due giorni. Grazie a Dio, sta meglio. Si recò ai bagni che li fecero molto bene, perciò ora entra di nuovo in campagna.

« — Il mio Serenissimo padre ebbe in questi giorni un pò di reuma, il che non è da stupirsi alla sua età e coi tempi

umidi che abbiamo avuto.

« — Avrà saputo che mio fratello, il Gran Maestro, sta per isposare la duchessa di Brandebourg. Spero che la convertirà alla fede ».

Due delle sue figlie si accingono a fare la loro professione tra le Carmelitane. L'Imperatrice ne previene il P. Marco e gli domanda la sua benedizione per il giorno e per l'ora della cerimonia. Un altro giorno, rende conto d'un accidente sopravvenuto all'Imperatore:

 $m \ ^{st}E$  caduto da una scala così malamente che temei si fosse rotta la testa. Ma non risenti che un lieve dolore al fianco,

che cessò dopo qualche giorno ».

Raccomanda al venerato religioso suo fratello che parte

per l'armata:

« Lo confido a Vostra Paternità pel bene della sua anima e del suo corpo. M'ha promesso di eseguire con piena obbedienza tutto ciò che V. P. gli consiglierà. Gli sia padre in tutto e lo raccomandi al Duca di Lorena, che gli dimostrò sempre una grande affezione».

I piccoli Arciduchi vollero essi pure scrivere al buon Padre, e, sino da quando furono capaci di formare qualche asta, ogni anno, per le feste di Natale, gli mandavano dei graziosi messaggi, ripieni di ingenua pietà, che facevano gioire il servo di Dio. Egli si riposava, leggendo quelle lettere infantili, dalle grandi cure che l'assorbivano, poichè con l'entrare nelle intimità della famiglia imperiale, sentiva d'aver preso sulle spalle il più pesante dei fardelli.

Sembrava che Dio l'avesse scelto per farne non solo il consigliere, ma l'assessore dell'Imperatore, il suo alter ego, una novella Eminenza bigia, più dissimulata di quello che fu il P. Giuseppe da Tremblay presso Richelieu, ma che agiva però con maggior efficacia. Messo a parte di tutti gli affari, più autorevole di ógni ministro o principe, collaboratore in qualche modo del sovrano, supplendo con la sua chiaroveg-

<sup>(1)</sup> Luigi-Antonio di Neubourg, Gran Maestro dell' Ordine teutonico, che noi troveremo spesso col P. Marco, specialmente nelle campagne contro i Turchi in Ungheria.

genza e con la sua energia a ciò che mancava a Leopoldo, correggendone i difetti, incitandolo e sforzandolo ad agire, si può dire aver egli portato sopra di sè il peso di tutto l'Impero.

Immensa responsabilità che lo tiene perpetuamente oppresso, crocifisso, ma che gli assicura agli occhi della storia, l'onore d'aver partecipato a tutti i grandi avvenimenti di quel tempo, preparando, dirigendo e conducendo a buon fine le imprese, dalle quali doveva sorgere la salute della cristianità.

者以此位於學院的問題以外以外的學院不是不好法院以外的學問





## CAPITOLO VIII.º

## La Vergine di Neubourg

(1680)



i tutta la parentela di Leopoldo I non rimaneva più unitamente al Duca di Lorena, suo cognato, se non la famiglia di Neubourg, che gli aveva dato la sua degnissima sposa e che manteneva con la corte le più intime e cordiali relazioni. Il P. Marco era già troppo addentro in questa intimità, perchè non si cercasse, dopo Inspruck e Vienna, di attirarlo a quella Corte, divenuta, per le sue relazioni con Cesare, la seconda dell'Impero.

Leopoldo gli faceva conoscere anticipatamente suo suocero:
«È un principe molto saggio e molto pio, gli scriveva.
Vicino a lui io provo una grande consolazione, e non tralascio
di approfittare dei suoi consigli, perchè lo so pieno di prudenza e di esperienza».

Dopo, annunciava al Duca l'arrivo del P. Marco e glielo presentava con queste parole: « Quanto più si vede davvicino questo santo uomo, tanto più si è portati a venerarlo ed amarlo. Perchè non posso io accompagnarlo e godere insieme con lei della sua compagnia! Null'altro al mondo mi sarebbe di maggior consolazione ».

I miracoli con cui fu distinta questa prima visita a Neubourg, e il favore singolare accordato da Maria al suo servo, dovettero rendere più vivi i rimpianti dell'Imperatore, per non aver potuto eseguire il suo disegno. Il viaggio procedeva lentamente, risalendo il corso del Danubio, in una barca trascinata da cavalli lungo la stradella che costeggiava il fiume. Ma le lunghe giornate permettevano al pio viaggiatore di ritrovare la solitudine, interrotta però in ogni villaggio, i cui abitanti, avvertiti da un messaggio imperiale, accorrevano alla riva, per ricevere al suo passaggio una benedizione. A Rosenau una dolce sorpresa aspettava il servo di Dio: il Duca e la Duchessa di Lorena, senza far conto della fatica d'un lungo viaggio, erano accorsi per salutarlo e si posero in mezzo alla folla, sullo scalo, dove l'uomo di Dio dovette discendere per predicare e benedire.

Un'altra fermata fu necessaria a Ratisbona, essendo arrivato al mattino del 4 ottobre 1680, festa del serafico Padre San Francesco. Questo grande amante della Croce aveva preparato in quel giorno pel suo fedele discepolo una prova crudele, quale avrà ormai occasione di esperimentarne sovente nella

patria di Lutero.

Nel momento infatti in cui si disponeva a sbarcare per andar a celebrare la messa al convento dei Cappuccini, un deputato, chiamato Wild, luterano fanatico, a nome del Consiglio della città, si recò ad intimargli l'ordine di non discendere a terra.

Il pretesto è la peste che infierisce nelle vicine provincie. La verità però si è che quelle autorità, più che la peste, temono l'azione benefica che potrebbe esercitare tra i loro correligionari quell'uomo straordinario di cui erano stati loro riferiti i prodigi. Essi poi, per di più, sono desiderosi di far subire ai cattolici una nuòva vessazione.

Ma questi si tengono in guardia. Il P. Guardiano dei Cappuccini, prevenuto già da due giorni, ha sollecitato l'intervento del principe vescovo di Eystaht e di tante altre alte personalità, che erano accorse immediatamente, esibendo gli ordini dell'Imperatore e del Duca di Baviera, e reclamando per il Padre Marco e pel suo compagno la libertà di entrare in città.

Wild, alla presenza di autorità superiori alla sua, perdè il suo credito: mortificato e confuso, cerca dei sotterfugi e si vendica facendo perdere del tempo. Disputa, va a domandare consigli all'albergo della città, e non ritorna che due ore dopo, con nuove obbiezioni. In breve, tutta la mattina passa in trattative, in tergiversazioni, e non è che a mezz'ora dopo mezzogiorno che i due viaggiatori, accompagnati dal P. Guardiano, possono mettere piede a terra. La barca era arrivata sin dalle quattro ore del mattino.

I cattolici, irritati, vollero una rivincita e organizzarono un corteo trionfale ben raro a vedersi in una città eretica. I protestanti, senza volerlo, s'erano affaticati per rendere più clamoroso questo trionfo, perchè la fermata imposta al Padre Marco aveva permesso ai cattolici d'accorrere da ogni parte in numero considerevole.

Lungo il ponte del Danubio fu una sfilata di grandi e di popolo scortanti l'umile Cappuccino, che era circondato dal Principe-Vescovo con tutti i suoi canonici, dal Rev.mo Abate

di S. Emeranne con tutto il clero della città.

Appena giunto al convento, il Padre che malgrado l'ora avanzata era ancora digiuno, salì l'altare per celebrar la Messa, poi fece una breve esortazione e, da una finestra, diede la benedizione agli ammalati che s'erano radunati nel giardino.

Erano già passate le due ore, quando alfine fu possibile di offrirgli una frugale colazione. Il Principe-Vescovo si sede alla mensa vicino a lui e rimase assai edificato nel vedere quell' uomo austero, dopo si grandi fatiche, assaggiare appena un pezzo di pane, poi ritirarsi nella sua cella.

Un'ora dopo, il corteo si organizzava di nuovo, questa volta accresciuto dalla guardia palatina, per condurre il Padre Marco alla cattedrale, dove l'aspetta una folla immensa.

Poi vennero le visite ai conventi, le udienze a diverse persone, e così, senza aver goduto alcun riposo, la notte stessa alle ore tre, celebrò la Messa, benedisse coloro che sin dalla vigilia avevano circondato il convento e assediati i confessionali, si congedò dai suoi confratelli e ritornò alla barca.

Benchè la fermata fosse stata così breve, l'impressione tra i cattolici fu straordinaria; i protestanti stessi ne risentirono l'effetto, e si vide un ministro protestante spargere delle la-

grime insieme con quelle dei fedeli.

Le ire della vigilia però non si erano affatto calmate. Irritati per lo scacco ricevuto, la turba dei fanatici si rivolgeva contro l'uomo di Dio con ingiurie e maledizioni. Due di essi, saliti sopra un carretto si distinsero per la loro violenza, facendo udire brutalmente le loro risa canzonatrici che tosto però si mutarono in pianti ed in gemiti. Dio prese pubblicamente la difesa del suo servo: il carretto traballando gettò al suolo i due motteggiatori sacrileghi, e l'uno rimase morto all'istante, l'altro gravemente ferito.

Dopo due brevi fermate, a Neustadt e a Ingolstadt, la

barca arrivò il 9 a Neubourg.

Il castello signoresco che domina con la sua massa grandiosa il fiume e la pianura da quello irrigata, merita per più titoli il nome di *Perla del Danubio* che porta ancor oggidi. Il duca Filippo-Guglielmo, che allora lo abitava, era succeduto a suo padre Wolfango-Guglielmo, il quale, divenuto cattolico, aveva ricondotto alla vera fede una gran parte dei suoi sudditi. Sua madre, la dolce e pia Maddalena di Baviera, aveva acquistata una fama tale di carità e di santità, che un protestante diceva di lei: «Se io potessi decidermi a venerare e invocare un santo, la nostra buona Duchessa sarebbe la mia prima patrona in cielo».

Filippo-Guglielmo aveva sposato in seconde nozze Elisabetta-Amelia-Maddalena, figlia del Langravio di Hesse-Darmstadt. Questa principessa, nata da una casa protestante, era inclinata al cattolicismo, ma vedeva erigersi davanti a sè, per la sua conversione, l'opposizione di suo padre, fervente luterano. L'ostacolo cadde da se stesso dinanzi all'onore che si ebbe il Langravio con l'entrata di sua figlia nella, famiglia dei Neubourg, e la duchessa si dedicò, con santo ardore, alle due devozioni che formavano per essa le irresistibili attraenze della religione cattolica: l'amore all'Eucarestia e la devozione a Maria.

Diciassette figliuoli erano nati da questa unione. Noi li vedremo occupare alte cariche e illustrare la loro casa principesca in tal guisa che tutti i sovrani di allora sembrava volgessero i loro sguardi verso Neubourg, per cercarvi delle compagne e farle salire con essi sul trono. L'Imperatore, il re di Spagna, il re di Portogallo, il duca di Parma, il principe reale di Polonia gli avevano domandate le loro spose.

In quanto al capo della casa, il duca Filippo-Guglielmo, incarnava in se stesso le virtù e le qualità di un principe cattolico, devoto sino alla morte agli interessi della Chiesa e della cristianità. Fu per questo che il P. Marco, sin dal primo istante, pose in lui tutta la stima e gli si affeziono sin dal profondo del suo cuore. Queste due anime erano fatte per comprendersi; perciò l'intimità formatasi tra essi sin dal primo incontro rimase indissolubile. Il P. Marco fuggiva i palazzi e la società dei grandi, ma faceva eccezione pel suo caro Duca la cui gradita dimora diveniva la sua Betania, il luogo del suo riposo, dove trovava e la solitudine e l'ambiente di pietà del più fervente monastero.

Fu il martedì dell'otto di ottobre, verso le due ore dopo mezzogiorno, che la barca si fermò ai piedi della collina su cui si erge il castello. Ricevuto sulla riva dal Duca e dai suoi figli che erano accompagnati da una grande moltitudine di popolo, il P. Marco incominciò tosto l'ascesa. Non avendo vo-

luto usare la carrozza, il principe con tutto il suo seguito, per non lasciarlo un istante, salirono a piedi con lui.

Al domani, un avvenimento straordinario segnò una data incancellabile negli annali di Neubourg, ed i suoi abitanti poterono esclamare come un giorno quelli di Capharnaum: Vidimus mirabilia hodie. Oggi abbiamo veduto delle meraviglie.

Il cielo aspettava là il servo di Dio per glorificarlo con un prodigio simile a quello che sul Tabor aveva glorificato il suo stesso Cristo. Era Maria, che dall'alto del suo trono veniva in modo sensibile a rallegrare e consolare l'anima di lui, designandolo al popolo come suo figlio di predilezione, suo servitore e suo apostolo.

Ma lasciamo che i testimoni ne raccontino i fatti, con la freschezza dei loro ricordi e delle loro emozioni. La loro narrazione è così viva e i particolari così minuziosi, da sembrare

di assistere alla scena che essi dipingono.

« Era il 9 ottobre, così dice il Signor Loth, parroco-decano della parrocchia di S. Pietro, festa di S. Dionisio e dei suoi compagni martiri. Il nostro Serenissimo Duca mi fece avvertire che tra quattro o cinque ore sarebbe disceso alla parrocchia col P. Marco per assistere ai vesperi.

« Questo avviso turbo il mio sacrestano che, tutto commosso, venne a chiedermi come dovesse adornare l'altar maggiore. Gli risposi che, mancando il tempo per adornarlo come nelle grandi solennità, poteva accontentarsi di collocarvi i sei

grandi candelieri ed il bel crocifisso d'argento.

« Poi, mi ricordai ad un tratto che nella precedente domenica avevamo celebrato la festa principale della confraternita del Rosario, e che per tale occasione la statua della Vergine era stata rivestita con i suoi più belli ornamenti.

« - Glieli avete tolti? domandai al sacrestano.

«- No, mi rispose, non ne ebbi il tempo; è ancora come l'ha veduta domenica scorsa.

« - Ebbene, andate a prendere l'immagine ed esponetela sopra un trono all'altar maggiore. Ecco trovata la decorazione.»

« All' ora indicata i principi arrivarono in chiesa e presero posto nella tribuna riservata e che serviva loro di oratorio. Il venerabile P. Marco s'inginocchiò in coro vicino ai cancelli del presbiterio, e, durante i vesperi, rimase in quella positura, con gli occhi bassi, le braccia incrociate e come immerso in muta adorazione.

« lo era appena uscito da una lunga malattia, e, sentendomi ancor molto debole, aveva pregato il parroco di Santo Spirito di cantare i vespri in mia vece. Quando furono terminati, il Padre Marco si alzò e, dalla predella dell'altare, rivolse agli astanti una breve ma sostanziosa esortazione, che fece scendere più di una lagrima, poi diede la benedizione.

« Per timore di essere soffocato dalla folla, aveva dovuto ritirarmi in sacristia, e di la aveva ascoltato il sermone e ri-

cevuto la benedizione.

« Quando la folla fu dileguata, lasciammo la chiesa per rientrare in canonica. Avevamo appena attraversata la corte quando la gente di casa ci corse incontro per domandarei come's' era operato il miracolo.

« — Di qual miracolo parlate, chiesi loro stupito?

« — Del miracolo della Santa Vergine che è all'altare maggiore, e che, durante tutto il vespero, ha mosso gli occhi.

«- E chi vi ha raccontato questa favola?

« — Furono alcune donne che riuscirono a penetrare nel coro, prima che fosse invaso dagli uomini. Accorgendosi che intorno ad esse si bisbigliava e si mostrava a dito la statua, videro, come tutti gli altri, gli occhi della Vergine muoversi e fermarsi con compiacenza sul venerabile Cappuccino.

« — Sono chiacchiere di donne, esclamai ridendo. Con la loro immaginazione e con la loro fantasia, avranno creduto di vedere un miracolo. Sarà la luce dei sei grossi ceri che le

ha ingannate. Non può essere altro ».

« Però, dopo avervi fatta riflessione, io ed il mio confratello, concludemmo che più d'una volta, come nella risurrezione, il Signore aveva scelto delle pie donne per messaggere della verità. E, sotto l'impressione di questo pensiero, ritornammo alla chiesa, non per soddisfare ad una vana curiosità, ma perchè si trattava della gloria di Dio e dell'onore di sua Madre. Se realmente il miracolo fosse avvenuto, era nostro dovere di attestarlo dinanzi al mondo e di rendere giuste azioni di grazie al Signore.

«Ci inginocchiammo dunque tutti e due davanti al cancello e, meglio che potemmo, cercammo con l'aiuto di Dio e della Vergine Immacolata, di eccitare in noi un vivo dispiacere dei nostri peccati... Allora, timidamente e con profondo rispetto, osai fissare la statua e vidi distintamente muoversi gli occhi della SS.ma Vergine, come quelli di una persona

vivente

- « Contratello, dissi allora al mio vicino, tirandolo per la manica, vedete voi qualcosa?
  - « Si, mi rispose ».

« Al tutto felici per l'esito di questo primo tentativo, credemmo, per maggior sicurezza, essere buona cosa di non fermarci II, e continuammo a pregare ad alta voce e mentalmente, e il prodigio si rinnovò per la seconda volta. La terza volta fu ancora più decisivo, perchè gli occhi si alzarono in guisa che appena se ne scorgeva la pupilla; poi si abbassarono verso di noi e per più di un quarto d'ora ci guardarono con ineffabile dolcezza.

« Noi eravamo più che convinti e sarebbe difficile di espri-

mere con quale consolazione rientrammo in canonica.

« Nei giorni seguenti mi recai più volte ad osservare, ma

nulla vidi.

« Alcuni prestarono fede al miracolo; altri, come sempre accade in simili casi, lo negarono e lo misero anche in derisione, perciò, nella santa Messa, io non cessava di supplicare il Signore di non tardare a porre questo prodigio in più viva e incontestabile luce.

« Fui esaudito di là dei miei desideri.

« Il 29 ottobre, prosegue il narratore, tre settimane dopo la partenza del venerabile P. Marco, il prodigio si rinnovò in favore di Sua Eccellenza il Barone Statman, ministro plenipotenziario di Sua Maestà l'Imperatore, il quale, avendo udito parlare della Vergine di Neubourg, aveva voluto constatare da se stesso la verità di ciò che gli era stato detto ».

« Dopo la sua partenza, avevamo lasciata aperta la Chiesa e delle persone vi erano entrate per recitare le loro preghiere... Bentosto un grido si fece udire in tutta la città: Miracolo! Miracolo! e dai più lontani sobborghi accorse la gente ed

invase il tempio.

« Si credette di dover avvertire il Serenissimo Duca, egli vi accorse subito in vettura con la Duchessa e coi figli, e per un'ora il miracolo si ripetè alla presenza di tutti.

«Lo stesso avvenne all'indomani in occasione della festa

di S. Wolfango, uno dei patroni della famiglia ducale.

«In quel giorno, così continua il decano, io supplicai la Vergine di volgere sopra di me, povero peccatore, i suoi occhi pieni di misericordia, affinche potessi pubblicare dappertutto le sue meraviglie e contribuire a farla amare sempre più.

«Questa supplica non dovette dispiacerle, perchè i suoi occhi incominciarono subito a muoversi. Invitai allora i fedeli che mi circondavano a recitare con me il santo Rosario ad alta voce, e durante tutto il tempo della recita, avemmo la consolazione di veder continuare il movimento, come per incoraggiare e ricompensare la nostra devozione ».

Sembra impossibile aggiungere di più a questa ampia testimonianza che porta in se stessa il sigillo della sua autenticità. Havvene un'altra però che non possiamo ommettere. È quella del Principe-Vescovo di Passau, che ha redatto l'atto ufficiale.

« Noi, Sebastiano, per grazia di Dio, vescovo di Passau,

Principe del santo romano Impero ecc.

« Considerando attentamente che se è cosa buona di nascondere il segreto del Gran Re, è altresi giusto e onorevole di rivelare e di pubblicare le opere con le quali Dio si compiace di glorificare quaggiù i suoi servi, non possiamo per conseguenza e non dobbiamo tacere quello che abbiamo veduto coi nostri propri occhi: per dimostrare quanto Iddio sia ammirabile nei suoi santi. A tutti coloro dunque che leggeranno queste righe, noi facciamo conoscere la verità dei prodigi senza numero che il Signore opera sotto i nostri occhi a Neubourg, con l'immagine della benedetta e ammirabile Vergine, sua Madre.

« Propagata da luogo a luogo, era giunta sinò a noi la notizia che quella immagine esposta sopra l'altar maggiore della chiesa di S. Pietro a Neubourg aveva, durante il soggiorno del Venerabile P. Marco d'Aviano in quella città, mosso gli occhi come una persona vivente, alla presenza di una folla di spettatori, stupiti quanto meravigliati di una cosa tanto inaudita, e che, per soprappiù, dopo la partenza del servo di Dio, lo stesso fatto si era ripetuto in certi giorni e in certe, ore, dinanzi a migliaia di abitanti dei vicini paesi. Spinti dal desiderio di vedere da noi stessi quella meraviglia quasi incredibile e di assicurarci della sua realtà, travestitici in costume di cavaliere, il 30 novembre, verso sera, arrivammo in incognito a Neubourg, accompagnati da Giovanni-Giorgio di Grienthal, nostro prefetto di Leupresting, e da Giovanni Grevenbrach, nostro cameriere.

«Il giorno seguente, I dicembre, alle 6 e mezza del mattino, ci facemmo aprire le porte dal custode della Chiesa. Mentre stavamo intrattenendoci con lui sopra le grandi cose operate dal P. Marco, e in particolare su ciò che si raccontava della statua della Vergine, il nostro cameriere colpito da spavento e da ammirazione si pose a gridare: «Gesù Maria l...

Gli occhi della Vergine si muovono!»

« A questo grido, accorremmo per vedere ciò che accadesse. Ora, dopo un esame assai minuzioso, riconoscemmo, per averlo esperimentato noi stessi, essere in tutto conforme alla verità quello che la voce pubblica asseriva intorno a quel movimento di occhi. Essi si alzavano e si abbassavano come quelli di una persona vivente. Alla vista di un tal prodigio,

cademmo in ginocchio, e rendemmo umili e ferventi azioni` di grazie a Dio che ama di venir lodato nei suoi santi e, in modo speciale, nella sua Santissima Madre.

« Durante la Messa celebrata dal parroco-decano, vedemmo di nuovo abbassarsi gli occhi della statua e volgersi verso la

mensa su cui stava collocato il crocifisso.

« Con questo atto ufficiale composto da noi e firmato di nostra mano, attestiamo la verità di quanto abbiamo detto qui sopra.

« Dalla nostra residenza vescovile di Passau, il 23 marzo 1681. Sebastiano ».

Appena ritornato a casa, il Principe-Vescovo, non volendo che il duca di Neubourg apprendesse da altri che da lui il pellegrinaggio compiuto nella sua capitale, s'affrettò a scrivergli ed a congratularsi con lui di possedere un così ricco tesoro, « presagio di novelle e più preziose benedizioni per la sua ducale famiglia, non avendo gli sguardi di Maria nulla di severo, ma avendo anzi l'impronta di una benevolenza al tutto

Per quanto tali testimonianze fossero indiscutibili, il duca Filippo-Guglielmo, nella sua qualità di sovrano, volle aggiun-

gervi il peso della sua autorità.

Era nelle sue terre che Iddio aveva dischiusa quella nuova sorgente di grazie, e perciò, più di ogni altro, egli aveva il diritto e il dovere di difenderla, come suo proprio bene, contro coloro che fossero tentati di contestarne la legittimità o di diminuirne il valore.

« Oltre ai tanti benefici che io ed i miei vassalli abbiamo ricevuti dal P. Marco, così si compiaceva di esprimersi, Dio ha voluto con questo mezzo arricchire la mia città ducale di

una Madonna miracolosa».

Scriveva poi una lettera ai suoi sudditi per ringraziare insieme con essi la divina bontà di quanto gli era stato dato, per poter meglio affermare ed estendere la fede cattolica nelle

sue terre. E tosto soggiungeva:

« In ricambio, nella sua infinita misericordia, Dio ci ha ricolmi di benedizioni. Una delle più preziose è certamente quella di cui ora ci ha favoriti col prodigio che si è operato nella chiesa di San Pietro della nostra città e residenza ducale, prodigio che ebbe a testimoni migliaia e migliaia di persone....

«... O Dio tre volte santo, e così ammirabile nella vostra

gloriosa Madre, noi vi lodiamo con tutto il cuore!

«O Vergine divina, nella vostra graziosa immagine noi vi riconosciamo per nostra Regina, e tributandovi gli omaggi

che vi sono dovuti, poniamo sotto il vostro patrocinio la casa ducale e i nostri sudditi. — Siate la loro avvocata presso il Signore!»

Il nobile Principe, sebbene il più favorito a cagione del suo alto grado, non era il solo che avesse acquistati dei diritti sopra il P. Marco d'Aviano. Il santo religioso, uomo di obbedienza, non apparteneva più a se stesso. Principi, prelati, governatori di provincia, avevano fatto istanza presso i suoi Superiori e ottenuto da essi delle obbedienze che lo legavano, lo facevano prigioniero di tutti e perpetuo viaggiatore.

Perciò egli dovette presto togliersi dalle dolcezze delle sue conversazioni con Maria, e recarsi di nuovo, fortificato da Lei, in mezzo al mondo, alla conquista delle anime. La sua assenza però fu di breve durata. Quindici giorni più tardi, avendo soddisfatto quelli che lo reclamavano, ed eseguite le sue obbedienze, ritornava ai piedi della sua cara Madonna.

Eystad, Bamberga, Wurtzbourg, Coblenza, Stuttgarda, Colonia, Augusta erano le tappe del suo viaggio, contrassegnato soprattutto da dimostrazioni di fede e da miracoli che non possiamo, per non ripeterci sempre, riportare minutamente. Accadevano anche dei graziosi incidenti.

Norimberga, ben nota come uno dei principali centri del luteranesimo, temendo di ricevere la visita di questo frate formidabile, barricò le sue porte e fortificò le sue torri, come se un'armata nemica stesse avanzandosi. Ma mercè il suo spavento, essa fu lasciata tranquilla. Il Venerabile Padre si accontentò di far il giro esterno della città senza entrarvi. La sua benedizione non fece crollare le mura e non cagionò alcun disastro.

A Bamberga, dove dimorò tre giorni, il Vescovo non lo lasciò mai e fu sempre in prima fila tra, i suoi uditori. Per il restante del viaggio, il pio prelato gli pose a fianco un canonico, con incarico, non solo di aiutare il servo di Dio col tradurre le sue allocuzioni, ma anche di raccogliere i fatti edificanti ed i prodigi di cui sarebbe testimone. Il canonico Karg scrisse poi una lunga relazione, stampata a Monaco sotto questo titolo: Meravigliosa e cristiana confidenza in Dio, o Riassunto delle dottrine e delle opere del Venerabile Padre Marco d'Aviano Cappuccino (Monaco 1681). — Mercè questo scritto, possiamo seguire a passo a passo il servo di Dio ed edificarci alla vista dei suoi ammirabili esempi.

Il libro proclama la perfetta ortodossia della dottrina e delle pratiche del servo di Dio e stabilisce la verità dei suoi miracoli. La folla seguiva il taumaturgo e la sua indiscreta devozione tagliuzzava l'abito e il mantello di lui.

« Io ne so qualcosa, dice il canonico, poichè tenendomi stretto a lui per servirgli di riparo, accadde sovente che il mio stesso mantello divenne vittima, per errore, di quei colpi di forbici, che talvolta arrivavano sino alla carne viva.

« Nonostante la protezione dei soldati e degli allabardieri, bisognò rinnovare, durante questo viaggio, tre volte il suo

abito e sei volte il suo mantello ».

« lo era meravigliato, scrive il P. Cosmo, di quello che vedeva e mi domandava: Se un angelo venisse visibilmente dal cielo, che cosa si potrebbe fare di più per onorarlo? »

Il vescovo di Bamberga aveva dato l' esempio, domandando umilmente al santo religioso il suo povero saio, col quale vo-

leva farsi il lenzuolo funebre.

I cattolici erano beneficati dal suo passaggio, come da una missione. Molti penitenti affermavano che il Padre aveva letto nelle loro anime; quelli che avevano commesso sacrilegi, si affrettavano a fare una confessione generale.

Il 17 ottobre, il Padre Marco passò la notte al castello dei conti di Dnerbach, parenti del Vescovo, e, al domani, dopo la messa, guari la figlia del borgomastro di Dinkelbuht, para-

lizzata da due lunghi anni.

Là eragli venuto incontro l'Abate del monastero dei Benedettini di Schwrzach, il quale, pieno di venerazione per lui, volle condurlo alla sua Abazia. L'onorò di una accoglienza solenne, abbassandosi davanti a lui con commovente umiltà. Alla testa dei suoi religiosi, si pose in ginocchio per baciargli le mani e ricevere la sua benedizione. La scena si rinnovò in altri monasteri, e in ogni luogo i figli di San Benedetto si distinsero fra tutti i membri del clero regolare o secolare, tributando i loro omaggi a quell'umile cappuccino, come ad un inviato di Dio.

Segnaliamo, come ricordo, il suo passaggio a Colonia, dove il principe Massimiliano Enrico di Baviera, Arcivescovo ed Elettore, che aveva, come tutti quelli della sua casa, una venerazione speciale pel Padre Marco, lo ricevette con grandi onori, raccomandando ai preti il ministero che egli veniva ad esercitare nella città. I cattolici trovarono troppo breve il soggiorno di quel predicatore che lasciava dietro a sè il buon odore delle sue virtù e la beneficenza dei suoi miracoli. « Le guarigioni miracolose si potrebbero contare a centinaia » dichiara l'istoriografo ufficiale di questo viaggio, che vede, in tanta abbondanza di prodigi, una prova palpabile delle verità

della fede cattolica e la giustificazione della predicazione del servo di Dio.

A Coblenza si segnalò, come frutto del suo passaggio, la conversione di due protestanti dei più fanatici, che fecero la loro solenne abiura nelle mani del Padre Guardiano dei Cappuccini l'ultima domenica di ottobre.

Non era con la polemica che il Padre otteneva queste vittorie. L'ignoranza della lingua gli rendeva impossibile questo metodo di apostolato, che d'altra parte sarebbe stato probabilmente inefficace.

In principio, quando la rivolta è recente, gli spiriti possono conservare ancora una sufficiente mentalità cattolica, per comprendere i proposti argomenti, e i rimorsi, o almeno l'inquietudine della loro anima, li dispone a vedere ed a riconoscere la verità, a rinunciare ad un errore che non ha ancora gettato in essi profonde radici, e con l'andare del tempo, questierrori si aggravano, l'abitudine caccia gli scrupoli ed i timori, dominano i pregiudizi, le passioni compiono la loro opera, si forma un nuovo stato d'animo, le tenebre si addensano nelle intelligenze, l'abisso che separa dalla vera fede si allarga sempre più. Dinanzi a questi ostacoli, col tentare di predicare e di convincere, si arrischia sovente di irritare e di allontanare vieppiù. Allora si converte non ragionando, ma esortando e toccando i cuori. Questo fu il metodo di San Francesco di Sales, col quale il P. Marco, così dolce e così buono, ebbe soprattutto questo tratto di rassomiglianza.

Le sue conquiste egli le faceva con la simpatia che ispirava, e, in quanto alla sua predicazione, usava un unico metodo, sia che si trovasse in faccia a veri fedeli ed a protestanti. Prorompeva in accenti di amor di Dio, in grida di penitenza e di contrizione, davanti alla sua commozione così vera, così comunicativa, i protestanti erano disarmati, il loro cuore era tocco e mescolavano le loro lagrime con quelle dei veri fedeli.

I santi infatti non parlano come gli altri uomini. Quando trattano del cielo e delle cose di Dio, parlano per esperienza, 'essi dicono ciò che hanno veduto o provato, come un viaggiatore descrive i paesaggi, tra i quali è passato e la città in cui ebbe soggiorno.

Le virtu che predicano, le'hanno praticate; le verità che espongono, le hanno vive nel cuore, e l'accento di convinzione con cui parlano, trascina irresistibilmente anche gli spiriti induriti dalle passioni e dai pregiudizi. È allora soprattutto che la parola di Dio, anche spoglia degli ornamenti mondani, brillà in tutto il suo splendore e mostra la sua forza vittòriosa, ope-

rando dei miracoli, estinguendo le fiamme ed il fuoco, come parla il Salmista, spezzando i cedri del Libano, scuotendo le profondità misteriose dei più spaventosi deserti.

Le ammirabili virtù del predicatore, i suoi miracoli, avevano predisposto i popoli in suo favore. La grazia di Dio, che egli attirava con le sue ferventi preghiere e la sua toccante

umiltà, riportavano la vittoria finale.

Tali furono i mezzi di apostolato, in tutto soprannaturali e che assicurarono a questo fervente apostolo, sul terreno più

ingrato e più difficile, le più belle conquiste.

Di mano in mano che avanzava in mezzo agli eretici, il popolo vedeva cadere le sue previsioni, e diceva come i testimoni dei miracoli di Gesù: « Se quest'uomo non fosse di Dio, come potrebbe operare tali cose? Noi non abbiamo veduto mai i nostri pastori a fare di questi prodigi».

Ma l'impresa che ora veniva confidata al P. Marco, non era forse temeraria? Gli era stata data da evangelizzare la città di Augusta. Era questa per eccellenza, più ancora di Ratisbona o Norimberga, la città votata all'eresia, dominata da Lutero, ancor fremente delle sue prediche, sempre accesa dal fuoco della grande rivolta.

È in quell'ambiente ostile che un religioso di nazionalità straniera, vestito di un costume abborrito, già segnalato in altre città come un fanatico e un seduttore, va a erigere la sua cattedra, e non in un témpio od in un luogo privato, ma in pieno giorno, sulla pubblica piazza dinanzi alle folle.

Ad Augusta, sull'angolo della piazza detta il Frohnof, si mostra ancora la finestra da cui predicò un grande francescano, precursore del P. Marco, San Giovanni di Capistrano. Cento anni dopo, ahimè! quella cattedra improvvisata era profanata dalla presenza del monaco apostata che, dal medesimo luogo, pubblicava la sua famosa Confessione di Augusta, il Credo della sua religione.

La verità cattolica riprendeva i suoi diritti e vi appariva di nuovo, con la sua belta, con la sua efficacia, con la sua forza divina, come incarnata in questo umile religioso, confratello di Giovanni da Capistrano, e che, con tutti i suoi atti come con le sue parole, proclamava con S. Paolo e con San Francesco, che non conosceva se non Cristo e Cristo crocifisso!

Noi l'udiremo in una relazione di un venerabile Padre Certosino che si recò ad Augusta, come egli stesso lo confessò, spinto dalla curiosità e dal desiderio di vedere ciò che poteva esservi di vero nelle narrazioni meravigliose che aveva udito e che credeva esagerate. Ascoltiamo questo testimonio

prevenuto, poco favorevolmente disposto, e che si era spo-

gliato volontariamente di ogni entusiasmo.

Egli dichiara prima d'aver veduto egli stesso, per due giorni, trenta ammalati diversi guariti sotto i suoi occhi. «I capelli mi si drizzavano sulla testa, egli dice, alla vista di tanti prodigi».

Ne cita qualcuno e intorno a due fanciulli di otto o nove anni guariti da una infermità alle gambe, ci da dei particolari

pittoreschi.

« Il riso s'impossessò di tutta la folla, dice, quando si videro quei due miracolati, nell'eccesso della loro gioia, gettare in aria le stampelle e incominciare a sgambettare, a correre, a fare delle capriole, per ben convincere essi medesimi che possedevano l'uso delle gambe. Quanto più si cercava di raggiungerli per interrogarli, tanto più essi correvano rapidamente, come se avessero voluto fuggire quella folla che nella sua grande commozione si divertiva ai loro`sollazzi.

« A mio avviso, il più grande di questi miracoli è quello della fede e della confidenza in quel santo uomo, le quali sor-

passano anche quelle che egli esige dai suoi malati.

«Col mantello di questo novello Elia, diceva uno, mi sentirei forte per dividere in due le acque del Danubio. Solo una vita assolutamente santa può ispirare una simile confidenza

«L'affluenza del popolo è tale, che in un sol giorno le guardie della città contarono 18.000 forestieri. Se l'Imperatore venisse in persona con un corteggio di Elettori, di Principi,

di Re non vi sarebbe un maggiore concorso.

« Dovetti impiegare l'astuzia per giungere sino a lui al Convento dei Cappuccini ed estorcergli in fretta una benedizione per me e pei religiosi della nostra provincia Cartusiana di cui sono il Visitatore ».

Questo pio cronista considera come un miracolo che in mezzo a tanta affluenza non sia avvenuto alcun disordine, nè alcuna disgrazia alle persone. Ma accadevano accidenti di un'altra specie, come nella chiesa di S. Ulderico, dove le porte e le grate di quercia, cedendo all' irrompere delle folle, furono

portate via come una festuca di paglia.

Egli si rallegra, dice, perchè Iddio ha scelto, per far risplendere le sue glorie, la città di Augusta, vero centro della Germania, congiunto a motivo delle poste e del commercio a tutte le parti dell'Impero. I cattolici sono confermati nella loro fede e gli eretici gettati nella confusione e nel disordine. Questi ultimi tengono riunioni e prendono misure che rimangono senza frutto, perchè sono abbandonati: i loro discepoli, senza dar ascolto alle loro difese e scomuniche, si pongono come i cattolici a seguire l'uomo di Dio, l'ascoltano commossi e, al momento della benedizione, fanno con pietà il segno della croce. Si videro perfino degli stessi ministri, trascinati dalla corrente popolare, dare questi segni esterni, ed uno di essi dichiarare che se quel predicatore parlasse la lingua del paese, egli e gli altri pastori avrebbero potuto chiudere i loro templi, perchè non avrebbero alcuno che li seguisse.

La maggior parte però, bisogna dirlo, ne provava dispetto. Cinque tra essi che da una casa vicina sorvegliavano la folla accorsa alla benedizione, vedendo i paralitici alzarsi e gettar via le stampelle, furono colti come da furore epillettico e scapparono in fretta chiudendo porte e finestre. « Di queste guarigioni, dice il Priore, dopo un serio esame, ben cinquanta fu-

rono ritenute come certe ».

Citiamo fra i miracoli quello di un giovane afflitto da sordità, il quale vedeva compromessa la sua carriera, perchè i suoi gusti e le sue attitudini gli avevano fruttato una borsa per una scuola di musica. Le sue orecchie si aprirono e potè continuare i suoi studi.

La Vergine miracolosa di Neubourg aveva potentemente assistito il Padre Marco durante tutto questo viaggio. Riconoscente l' uomo di Dio, in quel giorno lavorò per lei, poichè in quel giovane musicista le preparava un servo ed un cantore. La guarigione ebbe delle circostanze tragiche; il giovane cadde come fulminato, e la folla fu colta da terrore. Egli aveva udito nelle sue orecchie come la detonazione di un'arma da fuoco, ma cessata la crisi, riprese i suoi sensi e constato che la sordità era scomparsa. Più tardi egli divenne uno dei migliori artisti della cappella di Nostra Signora di Neubourg.

Ritornato in quel luogo di benedizione, il P. Marco pensò a rendere solenni omaggi all'immagine miracolosa che, nella sua assenza, aveva continuato a manifestare la sua materna clemenza. Il 15 novembre, ai Vesperi, predicò magnificamente sopra le glorie di Maria e sulla necessità di testimoniarle amore e venerazione. Come conclusione, propose di costruire, per rinchiudervi, la statua, un tabernacolo prezioso e di orga-

nizzare in suo onore una grande processione.

La città non domandava di meglio e il Serenissimo Duca si affrettò a farsi esecutore delle sue volontà. Con l'autorizzazione accordata con gioia dal Principe-Vescovo di Augusta, la Vergine, il giorno 21, festa della Presentazione, fu portata in trionfo per tutte le vie della città con una solennissima

processione.

Sua Altezza fece confezionare a sue spese il tabernacolo a due porte destinato a rinchiuderla. Non lo si apriva se non quando i pellegrini lo domandavano o per la celebrazione della santa messa. La Duchessa, dal canto suo, felice di fare la cameriera della Regina del cielo, divenne la custode e la provveditrice del suo vestito, spogliandosi per lei delle sue

gioie più splendide.

Tuttavia gli avversari del P. Marco (sappiamo che questi non si trovavano solo tra gli eretici) non cedevano dinanzi ai suoi trionfi che il cielo medesimo consacrava. Al contrario essi si irritavano maggiormente, e, chiudendo gli occhi ad ogni evidenza, negando a priori un miracolo veduto da un popolo intiero e che sacerdoti, un vescovo, dei principi avevano ufficialmente constatato, portarono sino a Roma, non sappiamo quali proteste, cercando di far condannare la novella devozione e interdire il culto della Vergine miracolosa.

... Ma il Duca seppe prendere il sopravvento e, il 20 settembre 1681, il suo agente di Roma, Don Pierucci, gli scriveva:

« Un prelato domestico del Palazzo Apostolico m' ha detto ieri di aver letto a Sua Santità l'estratto di una lettera di Vostra Altezza Serenissima, concernente l'immagine della Vergine della chiesa di S. Pietro. Il Pontefice ne fu soddisfattissimo e lodo assai la pietà di lui. Egli m' ha incaricato di scrivere a Vostra Altezza per assicurarla che qui nulla si farà contro questa devozione e che non vi sarà nè decreto nè decisione alcuna che possa contrariarla». Il prelato consigliava, come se parlasse per suo conto, che dei miracoli del P. Marco, o almeno dei più insigni, si dovrebbero fare delle relazioni scritte, raccogliendo le prove e le testimonianze, per un processo autentico. «Il Papa, soggiungeva, vedrebbe ciò volentieri.».

Al movimento degli occhi continuò ancora per lungo tempo poichè il 7 gennaio 1682, Filippo-Guglielmo scriveva a P. Marco:

« Ho ricevuto la sua gradita lettera nella sera in cui, con la mia sposa, mi recava a venerare secretamente la miracolosa immagine della gloriosissima Vergine, le cui grazie ed i miracoli si moltiplicano sempre più. Benchè poveri ed indegni peccatori, obbedendo alle indicazioni di V. P. abbiamo offerto con cuore ardente le nostre deboli preghiere a Dio e. alla Vergine, e la sua immagine mostro ancora, col movimento amabilissimo e affettuosissimo dei suoi occhi verso il cielo e verso di noi, che ci accordava la sua efficace intercessione

presso il suo divin Figlio. È a V. P. che noi dobbiamo questa benedizione, e che cosa potrà rifiutare la beata Vergine al

suo servo fervente?»

Volendo avere più davvicino l'immagine della sua protettrice, il Duca fece eseguire una copia della statua, che fu collocata in posto d'onore nella cappella del suo palazzo. E siccome era stata Maria che aveva formato i legami che l'univano al P. Marco; così, perchè i loro cuori potessero incontrarsi sempre ai piedi della medesima santa immagine, volle mandare al suo venerabile amico una seconda copia, perchè venisse esposta alla venerazione dei fedeli nella chiesa del convento di Padova, prendendo a suo carico tutte le spese di collocamento e di ornato.

Di più fece riprodurre l'immagine in stampa in un grande numero di esemplari, e li mandò da ogni parte, per diffondere la devozione verso la SS. Vergine ed eccitare i cuori a volgersi verso di Lei nelle tragiche circostanze in cui allora si

trovava l'intera cristianità.

Contratta sotto questi auspici, l'amicizia che univa il Duca al P. Marco, divenne di tale grandezza soprannaturale da non

potersi comparare ad alcuna altra.

Nel principe si formò un vero culto di venerazione, di riconoscenza, di confidenza filiale, velato da un umile timore di trovarsi indegno di una si preziosa amicizia, che egli stimava come un dono inestimabile del cielo.

La corrispondenza rivela questi bei sentimenti e ci fa conoscere l'anima di questo pio vegliardo, che l'infermità provava crudelmente, e che, in mezzo alle sue sofferenze, non

pensava che alla sua' anima e a Dio.

« Io recito ogni mattina, gli scriveva, il suo atto di contrizione così tenero, e vi trovo un freno più che ordinario, per evitare i peccati gravi. Io ne provo una consolazione incomparabilmente più grande, che se fossi guarito da tutte le sof-

ferenze che affliggono il mio corpo».

Egli si dichiara rassegnato a soffrire così sino alla morte, rimpiangendo soltanto che la malattia gli tolga dei mezzi utili pel servizio di Dio e dei suoi sudditi. È per questo che implora la benedizione del suo pio amico e che adopera l'olio da lui benedetto. Nulla però vi sarebbe di meglio della sua personale presenza che desidera ardentemente e che sollecita con lettere all'Imperatore ed al Papa.

La sua situazione di sovrano gli fa un dovere di interessarsi della cosa pubblica, ma ciò che egli cerca soprattutto è il bene della religione. Perciò raccomanda al P. Marco una intenzione particolare, secreta. Se ciò che spera potrà avverarsi, al sua vecchiaia potrà essere utile ancora, impiegandosi per un gran bene della Chiesa.

Si tratta della successione dell'Elettore palatino, che riusci ad ottenere. Tosto, egli pensa alla conversione di quelle pro-

vincie tutte infestate dall' eresia.

« Per grazia di Dio, scrive poco dopo, qui le cose vanno benissimo, e, fra qualche giorno farò pubblicare pei cattolici la libertà di pubblico esercizio del loro culto, senza privare gli altri dell'uso delle loro chiese e dell'esercizio della loro religione, assicurata dalla pace di Munster. Per una grazia particolare di Dio, tutto venne compiuto di concerto con la reggenza e senza che vi sia stata opposizione neanche da parte dei predicanti. Oh! se io avessi del denaro per fare delle fondazioni, qual bene immenso si farebbe nelle anime. Ma le spese che bisogna sostenere per le vedove Elettrici e per gli eredi del defunto Elettore, come per la difesa dei posti, mi mettono nell'impossibilità di fare ciò che sia. Ah! se Sua Santità volesse soccorrermi per tre o quattro anni di seguito con somme importanti, in poco tempo si rivedrebbe ritornare cattolico il Palatinato; poiche se fossi libero di edificare e di fondare chiese, cattedrali, monasteri, scuole e collegi, e tutto ciò che può aiutare la diffusione della fede, senza che nulla si abbia da togliere ai protestanti, si guadagnerebbe una moltitudine di anime ».

Ebbe più volte il desiderio di mandare a Roma il P. Marco

per sollecitare tali sussidii, e gli scriveva:

« Sebbene ogni giorno mi sembri assai lungo nell'attesa di abbracciarla, io vorrei però che Vostra Paternità potesse prima andare a Roma. Accetterei volentieri questo ritardo, perchè ne risulterebbe un grande vantaggio pubblico ».

Egli metteva a sua disposizione, come compagno di viaggio, il Carlo mio, suo proprio figlio, allora in viaggio per l'Italia. Ma il P. Marco, come vedremo, non potè mai andare a Roma.

Nonostante la penuria delle risorse, la fede si propagava nel Palatinato, e il Duca scriveva: «In questo stato si contano già più di cinque mila cattolici, ed ogni giorno si vedono nuove conversioni».

Dà relazione di una processione del SS.mo Sacramento a Heidelberg, dove non se ne avevano vedute da lungo tempo-

« Fu per me una grandissima consolazione il vivere in quel giorno in una terra eretica. Quale grazia m' ha fatto Iddio con l'introdurre, sulla fine dei miei giorni, questa pratica per la gloria del SS.mo Sacramento!»

· La grave età del principe non gli permette di prendere parte alla campagna contro i Turchi, ma egli manda i suoi due figli: Luigi-Antonio, Gran Maestro dell'Ordine teutonico, e Carlo. Come l'Imperatrice, loro sorella, il Duca li raccomanda al P. Marco con parole toccanti: «Essi troveranno in Vostra Paternità non soltanto le cure di un vero e tenero padre, ma saranno protetti dalla santa benedizione di lei contro ogni pericolo possibile... Le delego per essi la mia propria paternità. So che se lei sarà vicino ai miei figli, essi saranno sicuri contro le insidie dei nemici e si conserveranno nel timor di Dio, sorgente d'ogni bene e di ogni prosperità » (1684).

Un giovane principe protestante, Cristiano-Augusto Duca di Saxe-Zeitz, fece la campagna del 1686 insieme con questi figli del Duca di Neubourg. Già visitato dalla grazia, volle conferire col Padre Marco; ma essendo questi ripartito per l'Italia, potè conferire con lui soltanto per mezzo di lettere. Il Duca annuncia al suo santo amico i progressi di questa conversione. Nel novembre del 1689 Cristiano-Augusto abiurava in secreto. Due anni dopo, faceva in pubblico la sua professione di fede e, con stupore generale, abbracciava lo stato ecclesiastico. Più tardi fu vescovo di Giavarino, cardinale e primate d' Ungheria.

Il 1 aprite 1687, il Duca di Neubourg, desiderando la visita

del suo amico, scrive questa commovente lettera:

«O carissimo Padre, io credo certo che questa sarà l'ultima volta che la vedrò, perchè l'età si avanza, le infermità accrescono e le forze vengono meno... La benedizione che io riceverò ancora da lei, appianerà il cammino dell'eternità. Io la desidero e l'amo come un padre, ed ho in lei una confidenza di figlio: perciò spero che non mi ricuserà questa consolazione per il bene dell'anima mia. Tuttavia, se Vostra Paternità non me lo permette, non scrivero per domandare la sua obbedienza, perchè l'amo troppo, da voler esserle di peso.»

I figli del Duca non hanno minor confidenza nel P. Marco.

« Mattina e sera, gli scrive uno di essi, io mi inginocchio per ricevere la sua benedizione, affinchè Iddio mi faccia conoscere ciò che vuole e ciò che ridonda a sua gloria e non quello che desidera la natura corrotta»

Queste parole ci dimostrano, a qual segno regnasse la pietà nella famiglia dei Neubourg. Eccone un altro esempio:

Il principe Alessandro-Sigismondo, dinanzi ad un avvenire fulgido di promesse e di gloria, sente germogliare in sè una vocazione superiore e pensa a divenire sacerdote. La famiglia comprende l'importanza del ministero sacerdotale, troppo sovente profanato da nobili mondani, avidi degli onori della Chiesa e dei suoi benefici che la potenza secolare ha preso già l'abitudine di usurpare per se stessa e di distribuire agli indegni. Essa si allarma riguardo a questa vocazione, prega, consulta e scrive al P. Marco, il quale, dopo aver esaminato il principe, dichiara che la carne ed il sangue non entrano affatto nei desideri da lui concepiti. È anzi per orrore del mondo e per zelo della gloria di Dio e con un cuore puro e disinteressato che egli vuol consacrarsi al servizio di Dio e al bene della santa Chiesa.

Ordinato sacerdote nel dicembre 1693, il principe non dimentica il direttore della sua anima, e gli scrive questa lettera commovente: « Tutti i giorni, nella santa Messa, prego per lei, affinchè Iddio la conservi al bene della cristianità e di tante anime che ella strappa dagli abissi della dannazione, domandandogli che sparga su di noi miserabili e principalmente su di me qualche scintilla di quell' amore divino e di quello zelo ardente per il prossimo che lei sente ardere in se stesso. Io sono confuso vedendo che in luogo di avanzare nel bene, divengo di giorno in giorno più tiepido... Io non merito questa grazia che Dio accorda a tanti altri preti, principalmente nella santa messa, ma io sarei soddisfatto purchè mi accordasse di non offenderlo mai, di non dargli mai il minimo dispiacere, di accettare tutto quello che io potessi fare o soffrire per la sua gloria ».

Questi sentimenti appariscono soprattutto quando si vuole innalzare all' episcopato questo prete modello. La lettera che egli scrive allora al P. Marco, è un capolavoro di nobile semplicità e di pia sommissione. « Io mi sento già debole e pieno d'incapacità. Ora, aggiungere ancora un peso a quello che già porto così male, accettarlo di buon grado, e, a più forte ragione, ricercarlo e prenderlo di mia mano, mi sembrerebbe un'arroganza, una presunzione degna di castigo e un grande pericolo per la mia anima. Ma le Loro Maestà lo vogliono e numerosi personaggi politici importanti lo domandano, molti già se ne occupano. Per me, non faccio che pregare Iddio ogni giorno, affinche si degni di impedirlo, se ciò non è per sua maggiore gloria, pel bene della mia anima e per quello del prossimo.

« Alla sua onnipotenza poco varrebbe il ridurre al niente tutti questi progetti umani e politici. Io raccomando l'affare a Vostra Paternità, protestando che non voglio e non desidero che la santa volontà di Dio, consentendo, se ella ne è contraria, acciocchè la cosa non abbia effetto, anche con detrimento della mia riputazione.

Il principe fu elevato a quella dignità che egli ambiva così poco e fece brillare sulla sede episcopale di Augusta le virtù che l'avevano già distinto nello stato secolare e nello stato ecclesiastico.

Non invano la Vergine benedetta aveva rivolto il suo sguardo su quella famiglia ducale, così degna dei suoi favori. La direzione del P. Marco, amilmente sollecitata e sempre seguita, aveva aiutato, come si vede, a fare della casa di Neubourg un semenzaio di santi, più ancora che di regine e d'il-

lustri personaggi.

Il venerabile Padre, per conservare queste relazioni che gli erano così care, non si accontentava di lettere. Abbiamo detto che si recò sovente a visitare il vecchio castello del Danubio. Egli vi era attirato non solo dal desiderio di edificarsi presso quella pia famiglia, ma ancora dal bisogno di espandere la sua anima ai piedi della Madonna, della quale per il primo, aveva provato i materni favori. Maria, senza alcun dubbio, continuava a sorridergli, a consolarlo, a esprimergli la sua tenerezza con la dolcezza del suo sguardo. Abituato alle corti del mondo e famigliare dei re, si riposava alla presenza della più gloriosa delle Regine, ai piedi del suo augusto trono, mentre la sua anima si abbeverava delle delizie del cielo.

Si interessava da lontano di tutto ciò che spettava al culto della immagine miracolosa, e, dopo aver domandato una nicchia chiusa in cui la Vergine appariva in tutto il suo splendore; dopo aver inaugurate le processioni solenni, suggeriva ancora al Serenissimo Duca delle pratiche speciali e delle. feste da celebrarsi in suo onore.

« Non manchero, rispondeva il Duca, conforme ai santi avvisi che mi ha dato, di far cantare le litanie con la Salve Regina e di far recitare dal popolo, a voce alta, i tre Pater

e Ave Maria.

«Ma ciò non si farà il sabato mattina, giorno già riservato ad una devozione prestabilita, in una cappella antica che dista una mezza lega da qui. Di più, in quel giorno, si cantano le litanie davanti 'ad una immagine della Vergine, nella Chiesa della Compagnia di Gesù. Per noi, abbiamo scelto il mercoledì, giorno in cui la santa immagine ha mosso per la prima volta gli occhi, quando Vostra Paternità esortava il popolo alla contrizione e dava la santa benedizione. In questo giorno vi è la messa cantata con le litanie e il Sub tuum, e, alla sera, il popolo recita ad alta voce il santo Rosario. Qualche volta,

durante queste preghiere, si vedono ancora muoversi gli oc-

chi benedetti della Vergine.

«Se Vostra Paternità volesse farci il favore, ogni mercoledì, tra le dieci e le undici ore del mattino, di benedire me
e la mia casa, la città, i miei Stati e tutti i miei sudditi, io lo
farci pubblicare. Dopo la messa solenne e le litanie, il sacerdote ufficiante l'annuncierebbe ad alta voce e reciterebbe
l'atto di contrizione e le altre preghiere da lei raccomandate.
lo credo che ciò aumenterebbe la devozione del popolo » (1682).

La pietà del Duca di Neubourg fece ancora di più per la sua cara Madonna, fondando presso di lei un capitolo collegiale, del quale così scriveva al Padre Marco: « Quanto godo d'aver così restaurato ciò che l'eresia aveva soppresso. È la benedizione di Vostra Paternità che mi ha ottenuto questo beneficio.

Il pellegrinaggio alla Vergine di Neubourg continuò per lunghi anni, e, sino al 1814, la festa anniversaria del miracolo fu preceduta da una novena.

A partire da quest'epoca la Vergine, non si sa per quale ragione, fu trasportata in un monastero di religiose, e il ricordo delle meraviglie da lei operate, a poco a poco andò alterandosi nel popolo.

Ci siamo un poco soffermati su questo fatto, perchè esso ha una grande importanza nella vita del P. Marco. L' immensa pubblicità che gli fu data attraverso a tutta la Germania, aumentò il suo prestigio, al tempo stesso che si scatenava contro di lui una tempesta di persecuzioni.

Colei che ha atterrate tutte le eresie e soccorso il suo popolo contro gl'infedeli, voleva, su quel teatro, schiacciare la testa, del serpente infernale. Era naturale che tutte le forze dell'inferno, tutti i ministri di Lutero e di Calvino si sollevassero contro di lei e anche contro l'umile religioso che ella aveva eletto a istrumento delle sue misericordie. Ma quella lotta rendera sensibile una volta di più la potenza di Maria, mentre i suoi nemici 'troveranno sempre, sotto i suoi piedi vincitori, la confusione e la disfatta.





## CAPITOLO-IX.º

## Verso la Francia

(1681)



opo il lungo e laborioso viaggio attraverso la Germania, il P. Marco aspirava al riposo e alla solitudine. Trovò l'uno e l'altra sul suo cammino, in altre condizioni però da quelle che si avrebbe augurate. In luogo del convento fu la quarantena, con tutte le sue incomodità e fastidiose esigenze e nella quale solo la mortificazione e l'umiltà potevano trovare il loro tornaconto.

La principessa di Vaudemont, di Brusselle, aveva scritto alle autorità, per risparmiare ai pii viaggiatori le noie ed i ritardi di quella sosta forzata, ma invano. Con questa prova, Dio voleva inaugurare la serie delle tribolazioni che erano riservate al P. Marco nell'anno 1681, così sventuratamente incominciato, in un lazzaretto, alle porte di Verona.

La principessa pensava già di attirare a Brusselle l'uomo di Dio pel quale professava da lontano una venerazione senza limiti. Ma non era sola a desiderarne la presenza. Tutte le corti reclamavano il Padre Marco. La Francia avrebbe forse dovuto fare eccezione? Quale accoglienza poteva attendersi e trovaívi un amico dell' Imperatore, quando la lotta tra la casa d'Austria e il grande re sole era allo stato acuto?

La figlia però dell' Elettore di Baviera, maritata al Delfino, aveva appreso da suo padre le meraviglie operate, di la dal Reno, dal celebre religioso. A sua volta ella desiderava di conferire con lui; e il P. Marco, amico della sua famiglia, già addentro nell'intimità dell'Elettore, non prevedendo affatto, nella sua semplicità, le ombre che la sua presenza avrebbe potuto provocare, si affrettava a portare questa consolazione alla futura regina di Francia.

Non potendo attraversare le Alpi prima dello scioglimento delle nevi, dovette attendere la primavera, il che gli permise di accettare l'invito fattogli, di predicare la quaresima a

Venezia.

Non erano più i giorni in cui l'eloquenza semplice di questo predicatore non eccitava che la pietà ed i sorrisi. L'esempio dei grandi trascinava i popoli, e la santità, come sempre, riportava le sue vittorie. Nessuno pensava a porre, non solo ostacoli al suo ministero, ma neanche a criticarlo, e le due principali parrocchie della capitale veneta, S. Cassiano e San Paolo, si disputavano l'onore di possederlo. Ad istanza del senatore Cornaro la prima di queste chiese cedè il favore alla seconda, più importante e più centrale.

Le antiche opposizioni però non erano ancora cessate; molti degli avversari erano ben lontani dal deporre le armi. Qualcuno anzi, volendo vendicarsi per gli scacchi subiti, sembrava divenuto più aggressivo, e non attendeva se non il mo-

mento opportuno per entrare in lotta.

La stessa felice riuscita del predicatore ne favoriva l'occasione.

Siccome l'affluenza era considerevole, essi rappresentarono al Patriarca i pericoli delle agglomerazioni in tempi di peste; gli domandarono soprattutto di interdire la benedizione. Fu contro questa pratica così pia e così feconda di frutti di salute, che si scatenarono sempre gli sforzi dell'inferno.

Má una così meschina persecuzione non arrestò il torrente popolare, e si videro istessamente le grandi dame ed i signori, frammischiarsi ai peccatori, ai gondolieri, agli artigiani ed ai mercanti, e rimanere lunghe ore in piedi, sotto il sole o la pioggia, o inginocchiarsi coraggiosamente nel fango e nella polvere, per battersi il petto e manifestare la loro contrizione.

La città fu trasformata. Come tutte le grandi città di quell'epoca, e anche di più, perchè la sua prossimità con l'Oriente e la sua ricchezza ne la predisponevano maggiormente. Venezia era divenuta preda del lusso è di tutte le raffinatezze della sensualità, e sotto il lustro delle pratiche religiose nascondeva un gran fondo di corruzione. Soprattutto nelle classi elevate, si univano, senza scrupoli, gli atti di devozione agli intrighi amorosi e al libertinaggio il più scandaloso.

I predicatori, amanti della loro popolarità, si guardavano bene dal toccare questa piaga. Essi credevano d'aver adempiuto sufficientemente il loro dovere, quando avessero declamato, davanti a quegli uditori galanti, qualche pagina di letteratura. Ma il P. Marco, senza ommettere le forme oratorie, si studiava di essere utile.

I vizi furono da lui fortemente stimmatizzati, e la sua parola apostolica ottenne il suo effetto ordinario. Alcuni s'irritarono, e non poteva accadere diversamente, ma altri si convertirono.

Il Patriarea, fatto consapevole di questo felice successo, ritirò la sua proibizione e permise al predicatore, duránte i tre giorni di Pasqua, di dare quella benedizione alla quale tutto il popolo sospirava. Avvenne allora a Venezia un movimento straordinario: tutta la popolazione si recò a S. Paolo, dove il Padre, da una finestra del presbiterio, non cessava dal predicare e dall'impartire la benedizione ai gruppi di gente che riempivano la piazza e si succedevano senza interruzione.

Alla sera del terzo giòrno, il predicatore era estenuato e, per sottrarlo alle sollecitazioni di quella folla, s'incominciò allora una serie di astuzie che la devozione seppe sempre sventare.

Si fece fuggire il P. Marco per un passaggio segreto, per condurlo la sera stessa al convento di Mestre, sulle rive della laguna. Fu tosto scoperto, e l'inseguimento ricominciò. Di notte, secretamente, ritornò al convento del Redentore. Quando lo si fece fuggire, nessuno certamente poteva pensare che sarebbe ritornato a Venezia. Vani sforzi! La folla aveva indovinato il sotterfugio e, più commossa che mai, assediava il convento, reclamava a gran voce l'uomo di Dio. Ma questi si nascose così bene che non si potè scoprirlo e riuscì alfine a scappare.

Allora scoppiarono i lamenti. Ma come! i principi, i re, gli stranieri hanno il P. Marco a loro disposizione, e noi, suoi compatriotti, noi non possiamo goderne la presenza? Perchè le autorità non l'hanno trattenuto per forza? Perchè noi stessi non abbiamo fatto migliore guardia intorno a lui?

Volentieri, barche e gondole si sarebbero slanciate a farne ricerca, quand'anche avessero dovuto inseguirlo sino a Padova.

Ma egli era già più lontano; le obbedienze che aveva ricevute, lo mandavano prima a Versailles, poi in Fiandra e infine in Spagna.

A Ferrara, prima stazione di questo lungo viaggio, il Cardinale legato, protettore del suo Ordine, lo ricevette coi segni della più grande simpatia e di rispetto, trattando con lui di importanti affari, ed i consigli dell'uomo di Dio, come lo dichiarò egli stesso, gli furono di grande utilità.

Una missione più delicata e che doveva compiere a Mantova, era stata affidata al P. Marco dallo stesso romano Pon-

tefice (1).

Si trattava di ricondurre al proprio dovere il duca Ferdinando Carlo di Gonzaga, avvinto da colpevoli legami, e di rendere alla duchessa sua sposa il posto che, con grave scandalo di tutti, una intrusa arevale usurpato. Il principe aveva delle buone ragioni per impedire che gli si presentasse colui che sospettava dover rivolgergli delle rimostranze. Perciò si giudicò a proposito di assicurarsi prima dell'accoglienza che avrebbe fatto all'inviato del Santo Padre. Con grande gioia di Innocenzo XI, il segretario del Duca rispose che questi proverebbe una grande consolazione per la visita del P. Marco al quale aveva intenzione di confidare l'evangelizzazione di una città dei suoi Stati.

• Questa risposta mostra la grande fama di santità di cui godeva lo zelante missionario, anche in quella corte, dove andava a portare una parola importuna. Forse il Duca, conservando dei sentimenti cristiani in mezzo ai suoi disordini, era in fondo felice di riceverlo ed assicurarsi così il soccorso di un intercessore presso Iddio. Gli fece infatti una premurosa accoglienza, l'ascoltò umilmente, e manifésto, durante questa delicata ambasciata, dei sentimenti che trassero in inganno quelli che gli stavano intorno.

La sua attitudine sembrava mostrare un pentimento che forse era sincero, ma non fu duraturo. Già tutti si compiace-vano nel veder praticate le misure suggerite dal P. Marco; la legittima sposa si credeva reintegrata dei suoi diritti, e la duchessa vedova si consolava della conversione del figlio, considerandola già come un fatto compiuto.

Il prudente negoziatore soltanto, che conosceva la natura umana ed aveva ben penetrato il carattere del principe, buono, ma debole, incostante ed incapace di una energica risoluzione, non partecipava completamente a quelle speranze e a quella gioia.

«Se Vostra Eminenza desidera di conoscere il mio sentimento, scriveva al Cardinal Segretario di Stato, le confessero che il mio timore è di vedere il principe ricadere e perseve-

<sup>(1)</sup> Archivi Vat, Parlicolari vol. 179.

rare nel suo triste stato. Il popolo, testimonio dei suoi eccessi, lo scusa dicendo che è ammaliato. Tutto fa credere, ahimè i che egli andrà di male in peggio. Dio solo, nella sua misericordia, può mutare quel cuore, in cui non vibra più il sentimento della dignità e dell'onore » (24 aprile 1681) (1).

L'avvenire mostrerà che questi timori erano più che fondati. L'infelice principe perseverò nei suoi traviamenti, che

lo condussero alla sua perdita:

Il Padre Marco ebbe migliore riuscita presso i popoli di Mantova, Brescia, Bergamo evangelizzati nel suo passaggio.

In queste città si può dire non aver egli fatto che un atto di comparsa non soggiornandovi mai più di tre giorni; ma era nella sua patria, ne parlava la lingua, e il suo ministero, per quanto fosse abbreviato, produceva frutti straordinari.

Da poco tempo però egli usava, per attirare le folle, un nuovo mezzo, ispiratogli dal suo grande zelo e dal suo amore

alla Sede Apostolica.

La benedizione che egli dava era senza dubbio grandemente apprezzata, ricercata da tutti, e Dio mostrava con miracoli la sua meravigliosa efficacia. Ma che cosa era egli stesso, indegno sacerdote, come amava di chiamarsi, ed incapace di fare alcun bene? Quanto più efficace, più eminente e più abbondante di beni spirituali sarebbe la benedizione del Romano Pontefice, se ottenesse il permesso di darla in suo nome!

Sarebbe stato questo un singolare favore, e, sino allora, soltanto i legati e gli inviati della Santa Sede avevano goduto di questo privilegio, così apprezzato dal popolo. Nel suo grande amore per le anime, il P. Marco concepì il desiderio di ottenere pel suo ministero questa grazia novella, e non esitò di

mandare a Roma la sua umile domanda.

« Nei viaggi che io intraprendo col merito della santa obbedienza, egli serive, mi accade sovente di predicare una o due volte in ogni città o borgata. Il popolo, mosso al pentimento, si confessa e si comunica, e la predicazione si chiude sempre, per autorizzazione degli Eccellentissimi Vescovi, con la benedizione che ogni missionario impartisce alla fine degli esercizi. Ora, se Vostra Santità volesse autorizzarmi a dare in suo nome la benedizione apostolica, con indulgenza plenaria, io credo che ne potrebbe derivare un gran bene per le anime e per la cristianità».

Il Papa, conoscendo i meriti di questo operaio apostolico e volendo associarsi al suo ministero, concesse volentieri que-

<sup>(1)</sup> Arch. Vaticani. Lettere particolari, vol. 61 - Lettere del P. Marco.

sto favore, per quanto fosse eccezionale, e nelle mani del servo di Dio fu questa una novella e abbondantissima fonte di grazie.

La relazione scritta al Provinciale di Venezia dal religioso che il Vescovo di Bergamo aveva incaricato di accompagnare il P. Marco, ci fa sapere quali fossero le sue fatiche nel corso di questo viaggio, i miracoli che lo accompagnarono, i frutti che esse produssero.

« Abbisognerebbero dei volumi, egli scrive, per dar relazione di tutto ciò che avvenne di straordinario durante quei giorni memorabili. Un religioso theatino ha già raccolto con cura tutte le guarigioni miracolose, e un buon prete s'è offerto per pagare le spese di stampa della pubblicazione.

«Senza timore di venir meno alla loro dignità, il Podestà di Bergamo ed il suo console, il governatore militare ed i suoi ufficiali, si sono fatti un dovere ed un onore di recarsi ad incontrare l'inviato di Dio e di fargli scorta sino al convento dove, inginocchiatisi insieme a tutto il popolo, ricevettero la sua benedizione. Al domani, di buon mattino, fu Mons. Vescovo, arrivato improvvisamente al convento, che volle a sua volta essere benedetto dal Padre, dopo aver assistito alla sua messa. Per evitare la confusione e gli accidenti, esigette che il Padre usasse la sua carrozza, che lasciò a disposizione di lui, senza la quale avrebbe arrischiato di rimanere schiacciato ad ogni sua uscita.

« Volle anche che una squadra di gentiluomini bergamaschi, facendo servizio di staffieri, stessero a fianco della vettura, con la spada sguainata, pronti a reprimere ogni indiscreto tentativo.

«La benedizione operò un gran numero di miracoli e liberò molti indemoniati » (1).

L'entusiasmo popolare andava crescendo, e, a Milano, sorpassò quello di Bergamo.

Gli stessi demoni avevano annunciata la venuta dell'uomo di Dio, e, per bocca degli invasi, esprimevano già lo spavento che loro incuteva questo terribile nemico. « Viene, gridavano, il traditore, il mostro, e davanti a lui non possiamo che fuggire.»

Lo zelante religioso li metteva in fuga soprattutto nelle anime che la contrizione aveva purificate coi sacramenti. Portando in tutte le sue azioni la croce della penitenza, predicando la croce ed il suo potere divino, il solo suo aspetto diceva all'inferno: «Fuggite, orde nemiche della nostra salute! Lasciate libero il passo al Leone di Giuda che vi ha vinte».

<sup>(1)</sup> Lettere del P. Eliseo da Verola. Archivi della Postulazione.

Quelli spiriti infernali stavano fomentando un enorme scandalo: un religioso infedele aveva coperto di onta e di confusione la religione di cui era ministro e la famiglia a cui apparteneva. Tutta la città era stata testimone dei suoi disordini; gli empi ed i libertini ne trionfavano clamorosamente ed i buoni cristiani ne erano costernati.

Certamente, l'inferno paventava in tale circostanza la presenza del P. Marco. Le sue eminenti virtù stavano per mettere in somma evidenza la santità della Chiesa, tradita da uno dei suoi figli. Con le sue predicazioni, egli veniva a distruggere l'effetto di quell'abominevole scandalo, a rianimare i fedeli, a umiliare i libertini, così severi per condannare in una debole anima dei delitti che essi medesimi commettevano ogni giorno, e dei quali non arrossivano più. Era la religione vendicata, il trionfo della verità, l'effetto dello scandalo annientato.

Quante volte la Chiesa non fu attristata da simili cadute! Nel collegio apostolico stesso, non vi fu un Giuda? Ma a fianco di questi prevaricatori, grazie a Dio assai rari, Dio mostra sempre i Santi: gli Apostoli al tempo del Salvatore, il P. Marco a Milano, e la folla di sacerdoti e di religiosi ferventi, che con la fiamma del loro zelo e il buon odore delle loro virtù, cauterizzano e guariscono le ferite dei pubblici disordini.

Dopo il passaggio dell'uomo di Dio a Milano, non si parlava che di lui, della sua parola, delle sue opere, della potenza di Dio, della bellezza delle virtù; la sublime dignità del sacerdote era maggiormente stimata; i religiosi venerati più di prima dalla folla. Il tradimento fu dimenticato e il silenzio regnava attorno l'apostata, indegno di occupare più a lungo l'attenzione dei fedeli, che di poi non tralasciavano di raccomandarlo a Dio.

Il trionfo momentaneo del demonio provocò una possente reazione, che il ministero del P. Marco rese ancor più luminosa, infliggendo al nemico delle anime umiliazioni, disfatte sopra disfatte.

Una donna invasa dal demonio si dimenava e gridava nella chiesa del Convento. « Lasciatela, disse il Padre, se veramente è ossessa, obbedirà al mio comando ». E siccome questa assicurazione destava meraviglie, sapendo che il demonio è il grande ribelle e che nulla gli costa più dell'obbedienza, l'esorcista soggiunse: «Sì, il demonio, per quanto sia ribelle, deve obbedire a Dio. Senza dubbio egli obbedisce per forza, ma obbedisce esattamente, perfettamente. Bisogna che riconosca questa divina autorità nel sacerdote che ne è il depositario;

bisogna che ceda davanti al suo potere ». E, continuando il suo pensiero, pronunciò queste parole che sembrano un paradosso: «Piacesse a Dio, sì, piacesse a Dio, che i cristiani avessero una obbedienza così esatta quanto quella dei demoni!» Poi, su questo argomento, facile a giustificarsi, fece una allocuzione estremamente pratica e toccante, dimostrando l'autorità del sacerdote ed il rispetto che gli si deve:

Quale efficacia non dava poi alle sue parole la liberazione

dell'indemoniato, operata con un semplice comando!

Grazie al cronista, noi possediamo l'esortazione che d'ordinario indirizzava agli uditori che accorrevano a lui, per chiedere dei miracoli.

Leggendola si vede quanto fossero grandi la sua fede e la sua confidenza in Dio, tutte basate sulla sapienza cristiana, ben lontane dalle esagerazioni che gli spiriti severi o male intenzionati avevano preteso di trovarvi.

"

«È per obbedire ai miei superiori, diceva, che in questo momento voi mi vedete pronto a benedire le vostre anime e i vostri corpi, secondo il bisogno e la disposizione di ciascuno.

«Guardatevi dal credere che tutti gli ammalati qui presenti se ne andranno guariti. Fra essi ve n'ha che non hanno una vera contrizione e altri a cui manca la necessaria confidenza per ottenere la guarigione con la grazia di Dio. Questa confidenza è un dono del Signore, ed egli, che sa ciò che è più utile all'anima nostra, non l'accorda a tutti.

« Quanto a coloro che hanno le disposizioni richieste, essi saranno infallibilmente beneficati dal potere dato da Nostro Signore ai suoi Apostoli per guarire gl'infermi e scacciare i

demoni».

A queste spicgazioni, aggiungeva qualche riflessione atta a far conoscere la malizia del peccato, poi l'atto di contrizione, che faceva passare sul popolo un fremito di dolore e l'obbligava a gridare: « Misericordia! Signore, misericordia! non vogliamo più peccare!»

Parecchi testimoni affermano, con giuramento, d'aver veduto il servo di Dio, mentre predicava, con la testa circondata di raggi luminosi. Uno d'essi, Giovanni-Pietro Robecco, afferma anche che, quando si trovava di fronte a lui, quei raggi l'abbagliavano in guisa che non poteva sostenerne la vista.

Non seguiremo i cronisti nei racconti che essi fanno dei pericoli che correva il Padre in mezzo alla moltitudine, delle precauzioni prese per preservarnelo e come gli occorresse una numerosa guardia di alabardieri, rimpiazzata talvolta da robusti fratelli laici. Sono scene alle quali siamo abituati an-

che con folle minori di quelle di una grande città, come la capitale della Lombardia, dove, in certi giorni, più di cento mila persone si dice che circondassero l'uomo di Dio.

Diremo soltanto che in quattro giorni egli sali il pulpito non meno di quaranta volte e la folla l'acclamo come un in-

viato di Dio ed un potente taumaturgo.

Citeremo anche l'ultimo dei suoi miracoli e che non fu il meno notabile. Era la vigilia della sua partenza; la comunità dei Cappuccini stava riunita in refettorio, quando entrò il fratello portinaio, portando in braccio un fanciullino che sarebbe morto, se non gli fosse praticata subito una operazione assai delicata. Il chirurgo aveva già preparato i suoi istrumenti, ma la madre, colta da subitanea ispirazione, gli aveva strappato il piccolo paziente, per portarlo in fretta al Padre Marco. Tutti i religiosi stavano anelanti; tocchi di pietà per il piccolino, interrogando con lo sguardo il loro ospite venerato. Il Padre, continuando a mangiare, fece il segno di croce sopra l'ammalato e gli diede una mela. Il fanciullo apparve tosto guarito e si pose a camminare. I dolori erano cessati, i movimenti liberi, l'operazione divenuta inutile. I genitori, che l'aspettavano in portineria, vedendo il piccolo ammalato che sorrideva e mangiava con buon appetito, riempirono i dintorni del convento con le loro grida di gioia e di riconoscenza.

Da Milano a Torino gli incidenti del viaggio si moltiplicarono. Nella campagna, vicino a Novara, una folla di gente voleva la benedizione. Il Padre, secondo il suo costume, fece prima un breve sermone, ma spossato dalla fatica, mentre parlava, si teneva appoggiato ad un gelso, e ciò per quell'albero ospitale fu la sentenza di morte. Finito il sermone, la folla si precipitò sul tronco e sui rami, che furono immediatamente tagliati a pezzettini e portati via come reliquie.

A Novara, nessuno potè contenere lo slancio del popolo che, senza rispetto per la clausura dei Cappuccini, diè la scalata alle mura, montò sui tetti e penetrò sino al chiostro. Si voleva non soltanto vedere l'uomo di Dio, ma anche ascoltarlo. Il Padre era stanco e la sua voce non pareva più che un soffio. Tuttavia parlò e fece un miracolo: non solo tutti poterono udirlo, ma la sua voce pervenne sino al palazzo del vescovo, separato dalla piazza, da un giardino e da boschetti.

Durante il suo discorso, un pittore, posto in luogo opportuno, si sforzò di farne il ritratto. Del suo abbozzo si tirarono numerosi esemplari che furono disputati dopo la sua partenza e ai quali fu reso un culto come alle immagini dei santi.

Per la prima voltà il P. Marco, uscito da Novara, potè con-

tinuare inosservato la strada, senza essere assalito dalla folla. Arrivò così, insieme col suo compagno, al convento dei Cappuccini di Torino. Egli non si era annunciato, non diede alcuna spiegazione, e non fu riconosciuto. Il nome di Fr. Marco d'Aviano fu appena osservato dal P. Guardiano nella lettera obbedienziale. Quel nome risvegliava bensì in lui qualche vago ricordo, ma non vi prestò attenzione.

Ma quale non fu il suo stupore nel vedere, alle prime ore del giorno successivo, salire al convento delle schiere di servi gallonati, che, a nome dei loro signori, venivano ad informarsi della salute del viaggiatore arrivato alla vigilia! Erano sua maestà la regina, i principi, le principesse di Savoia che mandavano questi messaggeri in attesa di recarsi essi pure a salutare l'umile cappuccino.

Il povero Guardiano comprende allora qual ospite ha ricevuto senza saperlo e corre subito da lui per fare le sue scuse. Ma il servo di Dio non prova che una sola afflizione: vedersi scoperto e onorato, quando provava una gioia così sincera nel rimanere/nascosto in mezzo ai suoi confratelli, stimandosi, malgrado gli onori che gli tributa il mondo, l'ultimo tra essi.

Il convento del Sacro Monte di Torino, per la sua posizione, è uno tra i più favoriti conventi dei Cappuccini. Posto alla sommità d'un colle che sorge a un tiro di pietra dalla città, sulle rive del Po, da esso si gode una splendida vista. La città è distesa ai suoi piedi, circondata da ville e da giardini fioriti, con l'immensa pianura che si estende lontano sino alle Alpi dalle vette nevose.

/ I religiosi cappuccini, collocati su quella cima per essere gli angeli tutelari della città e far discendere su di essa le grazie e le benedizioni delle loro preghiere, possono accorgersi subito degli avvenimenti straordinari di cui essa è il teatro.

Fu per questo che, dalla terrazza del loro giardino, essi poterono vedere in quel giorno passare sul ponte del Po un lungo corteggio, formato di pedoni frettolosi e d'una fila di carrozze che si dirigevano al Monte. Essi udivano il rumore di quella folla che saliva attraverso le vie tortuose del colle verdeggiante, e si domandavano la causa di quella straordinaria animazione.

Senza dubbio essi avevano udito parlare di un loro confratello illustre che aveva riempita la Germania col grido delle sue predicazioni; ma erano lungi dall'immaginarsi il merito di quel predicatore che ora era dato loro di vedere e di ospitare. Essi stavano per constatare che la fama nulla aveva esa-

gerato in proposito e se le folle si accalcavano dietro ai suoi passi, ed i grandi si onoravano della sua conversazione, ciò avveniva perchè lo spirito di Dio era con lui, e le virtù che praticava, ponevano sulla sua fronte l'aureola dei grandi servi di Dio e nelle sue mani la potenza dei miracoli.

Con tutta l'anima benedicevano il Signore per aver loro inviata questa visita inaspettata. Ma se tutta la città stava per provarne gli effetti, non dovevano essi essere i primi a goderne i benefici? Il Padre che era venuto a seminare i prodigi tra i nobili e tra il popolo, non avrebbe riservato qualcosa

del suo potere in favore dei suoi confratelli?

Nella infermeria del convento del Monte giaceva un povero fratello laico, Filippo da Carignano, che moveva tutti a compassione. Undici anni prima aveva subito una operazione chirurgica, ed essendo male riuscita, perchè gli era stato reciso un nervo, era rimasto storpio, con una gamba talmente indolenzita che non poteva posarla in terra senza provare dei delori intollerabili. I suoi denti allora stridevano ed era spinto a desiderare la morte.

Ma ascoltiamo dallo stesso paziente il racconto della sua

guarigione:

« Il Padre Marco, egli dice, venne a visitarmi insieme col P. Provinciale e con altri religiosi; mi parlo affettuosamente e mi bénedisse. Fui preso subito da un profondo sonno. Svegliatomi, volli prendere, come al solito, le mie stampelle, ma mi parve di udire una voce che mi dicesse: « Lascia là quei bastoni, tu non ne hai più bisogno ». Tuttavia esitava, ma la voce si faceva imperiosa, provai a camminare e mi trovai guarito. Coloro che mi incontravano, erano stupefatti. Andammo dinanzi al SS.mo Sacramento per rendere grazie a Dio. Dopo, io non provai più il minimo dolore alla gamba».

Ciò avvenne il 9 maggio. Qualche giorno dopo Fr. Filippo era così bene guarito, che potè seguire la processione del Corpus Domini, che a Torino, città del SS. Sacramento, dura

parecchie ore.

Il principe Filiberto di Savoia fu uno dei primi a recarsi al Monte e la sua visita fu seguita da quella di tutti coloro che la città contava allora di personaggi distinti. Se il soggiorno del P. Marco si fosse prolungato di più, si avrebbe veduto, dice il Padre Provinciale di Torino, accorrere tutto il Piemonte.

Madama Reale abitava allora il palazzo della Veneria, dove andò a farle visita il P. Marco, accompagnato dal P. Provinciale e da sei religiosi. L'arcivescovo che era a capo dei signori, dei principi, e degli ambasciatori adunati per riceverlo, si avanzò ad incontrarlo e, senza umano rispetto, dinanzi a tutta quella assemblea, si prostrò ai suoi piedi per ricevere la benedizione. Questo atto di umiltà, che confondeva il Padre Marco, procurò al prelato delle osservazioni. I pregiudizi di Venezia perseveravano ancora ed erano giunti sin là.

« Non voglio che ignori, scriveva l' arcivescovo al Padre Marco, che già lo credeva arrivato a Parigi, come una persona ecclesiastica di più alto grado di me mi ha disapprovato, perchè ho ricevuto in pubblico la benedizione di lei. Io gli ho risposto ciò che qui ripeto a chi vuole intenderlo: « Se il Padre Marco ritornasse a Torino, sarebbe per me una vera gioia di

ricevere di nuovo la sua benedizione ».

Il Nunzio, sufficientemente designato in questa lettera, non aveva attinte le sue ispirazioni dall'autorità suprema, di cui era il rappresentante, e che per la penna del Cardinal Cibo, Segretario di Stato, il 17 maggio 1681, reca questo giudizio:

«1 frutti delle predicazioni del Padre Marco e la sua virtù esemplare danno a Sua Santità la sicurezza che dovunque sarà mandato, lavorerà con grande profitto alla salute delle anime.» (1)

Oltre al Sacro Monte, Torino possiede un secondo convento di Cappuccini, chiamato della Madonna di Campagna (2).

I religiosi che l'abitavano volevano godere anch' essi della presenza del P. Marco, e questi amava troppo i suoi confratelli, da non far loro una visita affettuosa.

La folla l'aveva seguito, e siccome la chiesa era troppo piccola per contenerla, il Padre, per parlarle o per benedirla dovette salire sul tetto che era fatto a forma di terrazza. Nel popolo l'impressione fu immensa e, come a Milano, si vide attorno alla testa del predicatore, una viva aureola. Si fu nella sacrestia della Madonna di Campagna, che era, senza dubbio, l'unica sala conveniente del piccolo convento, che il P. Marco ricevette la visita di Madama Reale, la quale conversò un'ora con lui, poi gli presentò il giovane Vittorio Amedeo II, perchè lo benedicesse.

Da informazioni avute ci consta che questo Convento fu costantemente occupato dai Cappuccini del Piemonte. L'autore l'ha forse confuso con quello di Chivasso che dista circa 30 chilometri da Torino e dove risiedono precisamente i Cappuccini di Savota, dopo l'ultima soppressione avvenuta in Francia.

(Nota del traduttore)

<sup>(1)</sup> Arch. Vaticani, Venezia vol. 285.

<sup>(2)</sup> Questo convento, dove il Cardinal Massaia fece il suo noviziato, oggi è occupato dal Padri Cappuccini di Savoia, espulsi dalla Francia.

Il P. Marco lo guardo con grande dolcezza e sorridendo esclamò: «La fortuna gli sarà dapprima favorevole, ma poi lo aspettano delle grandi prove ».

Il principe, in guerra contro il proprio figlio fu vinto da esso, e, mentre finiva i suoi giorni in una fortezza, rammentava

frequentemente la profezia da lui udita a Torino.

Al domani, il pio viaggiatore avendo celebrato la Messa nella cappella reale della Veneria, prese la via della Francia, scortato sino a destinazione dalle genti di Madama Reale. Due brevi fermate, una a Susa, ai piedi del monte Cenisio, l'altra a Chambery, gli diedero nuove occasioni di esercitare il suo potere di taumaturgo.

Infine eccolo in Francia, e sembra che la figlia primogenita della Chiesa voglia sforzarsi di rivaleggiare con le altre nazioni cattoliche, per rendere al servo di Dio un giusto tri-

buto di omaggi e di venerazione.

A Lione, infatti, centomila persone accorrono per ricevere la sua benedizione e le ovazioni sono così molteplici, così entusiastiche, che sembrano voler superare tutte quelle che sino allora gli erano state fatte. Se la marcia trionfale continua, se il vero sentimento dei Francesi ha la libertà di esprimersi, Parigi segnera pel P. Marco l'apogeo della sua gloria. Egli eserciterà sopra Luigi XIV il suo ascendente ordinario e farà forse cessare quella funesta rivalità tra la Casa di Francia e la Casa d'Austria, cagione di tanti mali, di sconvolgimenti e di guerre sanguinose. Quando si conosce il seguito della storia e le ripercussioni attraverso i secoli di questo antagonismo, quando si pensa all'epopea di Napoleone nell'Allemagna, e si ricordano le angoscie dell'Anno terribile, quando si vedono le rovine che coprono oggi le nostre frontiere, queste terre devastate che hanno bevuto dei fiumi di sangue e sono divenute la tomba di milioni di giovani, è forse una esagerazione il dire che questo viaggio a Parigi poteva mutare i destini del mondo?

Ahimè! ciò non avvenne. L'uomo nemico che seminò la zizzania tra i principi cristiani, voleva raccoglierne la messe

L'odiosa politica si pose sulla via del P. Marco, e questi maledetta. sali non il Campidoglio, ma il Calvario. Le due nazioni che egli avrebbe voluto pacificare ed unire, erano già così profondamente e così irrimediabilmente divise pel carattere e per gli interessi, l'antagonismo tra il re di Francia e l'imperatore Leopoldo era così acuto che l'uomo di Dio, sin dai suoi primi passi, aveva intravveduto in certe sfere la diffidenza e la freddezza. Egli però non se ne inquietava, e sarebbe stato anzi felice se le disposizioni del pubblico avessero potuto fargli evitare degli onori che aborriva. Ciònonpertanto, per questa nazione che egli visita, vincitore in una lotta eroica contro il protestantesimo, non ha che stima e simpatia; il suo cuore è abbastanza vasto per abbracciare l'Italia, la Germania, la Francia e il mondo, Luigi XIV e Leopoldo, e si sarebbe stupito assai se lo si avesse potuto credere un nemico, o si avesse voluto usargli una qualunque attenzione; mentre non era che un umile religioso; oppure che si avesse attribuito una importanza politica ad un viaggio da lui intrapreso per religione e per carità, con l'unica missione di consolare e confortare un'anima.

La Delfina Maria-Anna-Cristina fu ella pure vittima di queste divisioni tra la nazione d'origine e la sua novella patria, dove si sentiva isolata e sospetta, sempre trattata da straniera.

La ripulsione che ispira, malgrado le sue grandi qualità, si estende sino a quel Cappuccino così inoffensivo e lo si teme come fosse una spia. Non è sufficiente che egli sia in comunione di idee con la Germania e che le sia stato mandato dai suoi, per giustificare tutte le diffidenze e meritare l'espulsione?

Perchè l'umiliazione sia completa, bisogna anche che il P. Marco trovi in Francia, e tra qualcuno dei suoi confratelli, felicemente poco numerosi, i pregiudizi ed i sospetti di cui era stato vittima a Venezia; tanto è vero che la santità di un uomo vivente rimane sempre soggetta a discussione, soprattutto quando è destinato a compiere una pubblica missione. La gente semplice e diritta vede brillare l'oro e lo riconosce istintivamente, mentre altri, più difficili, vedono soprattutto i grani d'argilla che oscurano il metallo e ne sospettano una contraffazione.

Questo stato d'animo in nessun altro luogo si rivela meglio che in una lettera scritta dal P. Arcangelo da Bourbon-Lancy, in risposta ad una domanda di informazioni da lui ricevuta dalla signorina de Scudery. Perciò la citiamo, malgrado il suo tono scettico e irriverente che tradisce l'influenza dello spirito filosofico.

D'altra parte è una testimonianza favorevole al P. Marco, e che ha maggior peso, perchè non proviene da uno dei suoi ammiratori.

Egli lo chiama un buon uomo, fa una pittura grottesca dei suoi modi, motteggia sul suo talento, lo mostra in pulpito « esortante la moltitudine, metà coi gesti, metà con qualche

parola italiana mescolata a un pessimo francese, domandare perdono a Dio e fare degli atti di fede, dopo di che, egli dice,

recita qualche preghiera e dà la benedizione ».

Per lui il Padre Marco non era uno sconosciuto, perchè ricorda, sempre in istile frivolo e canzonatorio, come tre anni prima, trovandosi a Roma pel Capitolo generale, aveva veduto il Cardinal Cibo «favorirlo» lui ed i suoi contratelli, dalla lettura d'una lettera che un uomo distinto tra i suoi amici gli aveva scritto sul conto del Cappuccino veneto e che era « un ammasso di meraviglie ».

Ora egli lo conoscerà ancor meglio, poiché durante il suo soggiorno a Lione, non lo perderà di vista un solo istante. Sarà curioso il constatare, dalla sua stessa lettera, che vorrebbe essere scettica, come le sue idee si contraddicano o si

trasformino.

« Arrivo un giorno tra noi, egli dice, senza che si avesse avuto notizia della sua venuta, condotto dai servi di Madama di Savoia la quale gli aveva dato uno dei suoi equipaggi... Si fermò per quattro giorni, durante i quali il nostro convento fu invaso da gente di ogni qualità. Alfine volle partire. Vi acconsentimmo assai volentieri, sia perchè quel tumulto cagionava per noi dei disordini, sia perchè quel gran chiasso suscitava contrarie passioni al di fuori.

« Risolvemmo di farlo partire di buon mattino, per evitare la confusione che ragionevolmente si temeva. La nostra precauzione riuscì inutile. Il popolo dormì nelle vie e durammo fatica a far salire il Padre in una carrozza, che fu trascinata

a mano di popolo».

Dopo questa confessione intorno alla popolarità del Padre Marco, eccone un'altra riguardo ai miracoli, assai più importante. Lo scetticismo vi si mostra già temperato e forse vinto.

«Circa i miracoli, egli continua, vi consiglio di non credere se non la centesima parte di quello che vi si racconterà. È certo però che ha guarito quattro persone, due delle quali erano ammalate da dieci e dodici anni; è pur vero, e pubblicamente noto, che ha reso l'udito ad un fanciullo di tredici anni, nato sordo. Mi scrivono da Digione che ha ridonata la sanità alla moglie di un presidente paralitica da 15 anni.

« Avrete anche desiderio di sapere, come un uomo si metta in testa di fare dei miracoli. Io l'ho interrogato su questo. Mi rispose che avendo recitata qualche preghiera e letta una benedizione, che viene mandata da un altro Cappuccino che fa miracoli, sopra un religioso ammalato e che guari all'istante, non fu più padrone della sua benedizione e lo si obbligo a impartirla.

«La sua corsa per il mondo vi darà forse da pensare come è avvenuto a me, ma io ho veduto gli ordini che riceveva e

come egli non faccia che obbedire ».

Si domanda allora su che cosa si fondino queste critiche appena dissimulate, e si ha in risposta questo aforismo con cui continua la lettera: « V' hanno delle santità rumorose e di grido, come ve ne sono di tranquille e limitate ». Il P. Arcangelo evidentemente non si spinge sino a condannare la santità degli Apostoli, che nulla ebbe di limitato e fece qualche rumore nel mondo. Dal seguito della lettera, sembrerebbe che credesse un poco alla santità degli Angeli, ma egli ha preso per impegno di confutare se stesso. Seguiamolo sino alla fine.

« lo credo, egli dice, d'aver veduto in lui le debolezze dell'uomo e le grandezze di Dio. Quando parlo di debolezze, intendo quelle di cui non faremmo alcun conto in un altro uomo,

e dico anche in un uomo, dabbene.

«Già vi ho detto che sono convinto della sua innocenza e della sua probità, ma, per parte mia trovo che vi hapno dei momenti in cui l'uomo appare attraverso il santo e, in buona fede, io credo che dappertutto dove vi ha un uomo, si ritrovi l'umanità.

«In una parola, io lo considero come un istrumento della

Provvidenza ».

« Mi pare di avere usate tutte le precauzioni contro le idee che potreste farvi della sua pietà. Tuttavia non potrei astenermi dal dirvi che in lui mi è parso di intravvederne una assai grande, e che i difetti sopra i quali vi ho intrattenuta, non sono che dettagli osservati da me, unicamente perchè m' era immaginato che i santi dovessero essere di una natura diversa da quella degli uomini.... Io pertanto ho creduto sempre che i santi dei nostri libri siano più grandi di quelli delle nostre chiese, e che uno storico od un panegirista sarebbero ben dolenti se altri si accorgessero che il loro santo era un uomo ».

I Cappuccini di Lione, riguardo al P. Marco, non condividevano le opinioni troppo libere del P. Arcangelo. Il P. Celestino d'Auxonne, in particolare, definitore e custode della Borgogna, e che fu incaricato dal P. Provinciale di accompagnarlo sino ai confini della provincia di Parigi, parla di lui con rispetto misto a venerazione.

Per effettuare il viaggio con più facilità, prese a nolo per lui un battellino che il condurrà per la Senna, sino a Chalon.

Così, egli dice, avrà la consolazione di conversare da solo con un religioso da lui stimato come un santo. Lo vede operare dei miracoli, ma lascia al P. Cosmo, che chiama pure un santo,

la cúra di raccoglierne le relazioni.

«L'affluenza del popolo accorso al passaggio dell'uomo di Dio era dappertutto straordinaria e la barca doveva spingersi da una riva all'altra, per dare a tutti una soddisfazione. Quando si fermava in mezzo al fiume, la gente si gettava nel-Pacqua, per avvicinarla a nuoto. À Tournus, una distinta e giovane signora, senza badare al pericolo, si getto pure così nella corrente, e non fu ripescata senza fatica. Altri si avvicinavano con le barche, e fu in tal guisa che giunsero sino al Padre, per chiedergli la benedizione, due venerabili canonici

Il P. Guardiano di Digione racconta a sua volta, con vivi in abito corale ». particolari, la guarigione della signorina Coeur de Roy, la moglie di un presidente, già segnalata dal P. Arcangelo alla signorina de Scudery. «È una donna, dice, più che sessantenne, che da dieci o dodici anni non poteva muoversi se non sopra 🐧 di una sedia, e non camminava che con l'aiuto di due domestici e del suo bastone. Guarita per la benedizione del Padre Marco, ogni giorno va ad ascoltare la messa a piedi. Essendosi diffusa la notizia per la città, il Parlamento le fece gran numero di visite, ed ella m'ha assicurato che nel giorno della partenza del Padre Marco fece più di cento volte il giro della stanza per appagare la curiosità della gente che voleva ve-

Quando il P. Celestino lasciava i due venerabili viaggiaderla ». tori, era ben lontano, dal figurarsi che, al domani, sarebbe incominciata per essi una lunga serie di incomprensibili prove.

Gli agenti del Re stavano inseguendoli e non fecero tanta fatica per raggiungerli. Avevano ordine di espellerli dal regno e di far loro, sino alla frontiera, una scorta quale abitualmente

non si fa che ai malfattori e alle persone pericolose.

Citeremo testualmente il P. Cosmo che ne fu testimonio oculare e divise col suo maestro i cattivi trattamenti che ci descrive. Non possiamo porre in dubbio la sua veracità, quantunque i particolari che ci narra, sembrino un po' in contraddizione con quelli che il P. Marco esporrà poi lui stesso circa il suo soggiorno in Francia. Il buon Padre aveva conservato, senza dubbio, un triste ricordo di questo viaggio che contrastava assai con le marcie trionfali di cui sino allora era stato testimone, e la sua viva immaginazione l'ha spinto, quando dovette redigere la relazione, a qualche esagerazione, come se ne trovano anche in altri tratti del suo scritto, dove ab-

bondano i superlativi e le parole di entusiasmo.

«Un pò al di là di Auxerre, dice, alcuni agenti della polizia secreta, un ufficiale delle guardie del corpo e due sbirri, si presentarono inopinatamente alla portiera della nostra vettura. Dopo averci esaminati per qualche istante con aria di dileggio e sprezzante, uno d'essi che pareva essere il capo, c'intimò, in nome del Re, suo augusto sovrano, la proibizione di entrare in Parigi, e l'ordine di lasciare al più presto la Francia.

«Si giudichi la nostra meraviglia e il nostro stupore, ricevendo una tale intimazione in modo così brutale.

«Ciò che ci rese ancor più perplessi, fu che, dicendoci essere a noi interdetto l'ingresso in Parigi, si continuava a farcene battere la via.

« Con la sua calma e prudenza abituale, il P. Marco procurò di scoprire ciò che si cercava di nasconderci, e, a questo fine, domandò al carceriere capo in che cosa consistesse precisamente la commissione da lui ricevuta dal Re.

« Potete aprirvi con me, gli disse, con tutta confidenza; perchè la coscienza nulla mi rimprovera, e non credo di aver dato a Sua Maesta l'ombra di un motivo che possa spiegare questa espulsione dal suo regno. Come religioso, eccomi pronto, con l'aiuto di Dio, ad accettare ciò che sia, la morte stessa per Gesù Cristo. Voi dunque non dovete avere timore alcuno; io non cercherò di sfuggire, dalle vostre mani ».

« A questa dichiarazione, l'agente del Re nulla rispose.

«Intanto, quelli della scorta, insultavano a gara il venerabile Padre, lo trattavano da visionario, da squilibrato, da falso profeta, da santo da contrabbando, e che celava, sotto ipocrite apparenze, la più nera perfidia.

« Con tale compagnia, affranti dall'emozione, estenuati dalla fatica, arrivammo a sera a Charenton, alle porte di Parigi-

«Fummo lasciati in custodia ad un carceriere, e i nostri

compagni presero la via della capitale.

« Non vi erano ancora arrivati che si venne a significarci l'ordine di partire all'istante, a notte inoltrata. Coricati in una posizione incomoda su di un carretto pieno di paglia, trattenuti da una corda, senza possibilità di mutare di posto, sentivamo tutti gli sbalzi della vettura che correva sopra vie ineguali e sassose.

« Alle poste, mentre si mutavano i cavalli, la sorveglianza diveniva più grande.

« Così passammo quella prima notte.

« Venuto il giorno fummo rinchiusi in un albergo lontano da ogni abitazione e vi restammo sino a sera. Era giorno di domenica, e malgrado tutte le nostre suppliche non si volle condurci al vicino villaggio per celebrarvi la messa.

« A tutte le nostre domande, l'agente della polizia reale rispondeva invariabilmente: « Noi dobbiamo obbedire a Dio, al Re e « alla fede ». Il che ci dava a pensare di essere tenuti

per eretici, nemici della vera fede.

« Verso il mezzogiorno, uno dei carcerieri venne ad assicurarsi de visu che noi eravamo ancor là, e ci vietò di rivolgere la parola a chicchessia.

«Ritornata la notte, salimmo di nuovo sul carretto, che

riprese la corsa con la consueta velocità.

«La cosa durò così per cinque giorni e cinque notti mortali, senza che ci fosse possibile di sapere dove eravamo, quali paesi avevamo attraversato e dove si voleva condurci.

«Le nostre minime parole, i nostri minimi gesti erano notati con cura, è ogni sera un espresso partiva per darne rap-

porto a Parigi.

«Con un po' di buona volontà, questo viaggio avrebbe potuto essere abbreviato della metà, ma per sviare gli agguati delle popolazioni, o per farci soffrire di più, lo si prolungo a piacere, schivando le strade principali, per prendere le vie di traverso.

« Arrivammo a Valenciennes mezzo morti e con la prospettiva poco consolante di venire internati come prigionieri

di Stato.

« Tanto per non perdere l'abitudine, invece di farci entrare in città ci si condusse in un albergo situato ad un tiro di schioppo. Ma, una sgradevole sorpresa attendeva là i nostri carcerieri. Appena entrati nell'albergo, vi fece irruzione una folla immensa, domandando di vedere il Padre santo e di ricevere la sua benedizione. La si allontanò, minacciandola di tutte le severità della giustizia del Re, e noi rimanemmo chiusi a doppia chiave, sino alla venuta del nostro conduttore.

«Si voleva internarci nella cittadella, ma poi si aspetto sino a che un corriere portò l'ordine di farci partire per la Fiandra. La carrozza del duca d'Aremberg, governatore di Hainaut, ci aspettava. La nostra guida, che ben avremmo voluto congedare, chiese di prendervi posto con noi sino alla frontiera. Il buon Padre che non aveva mai cessato dal fare buona cera ai suoi persecutori, e la cui pazienza non s'era smentita un solo istante durante questa lunga e crudele prova, volle adoperare la carità sino alla fine, e, come se il desiderio

di quel personaggio fosse per lui dei più graditi, s'affrettò ad accettare.

«Continuammo dunque con lui il nostro viaggio sino alla frontiera, ma egli non era più lo stesso uomo. Sembrava trasformato e si confondeva in iscuse. Chiedendoci perdono di averci trattato così duramente, per obbedire a degli ordini di cui ora vedeva tutta l'ingiustizia, promise di riparare ai suoi torti e di proclamare altamente l'innocenza delle sue vittime.

«La sua confusione si accrebbe, quando arrivò alla frontiera; egli vide tutto un popolo acclamante al servo di Dio e questi, da una finestra che s'apriva su una vasta prateria, dare la sua benedizione alla moltitudine inginocchiata. Cadde in ginocchio egli pure, sciogliendosi in lagrime. Prima di congedarsi da lui, il P. Marco lo ringraziò delle fatiche che aveva dovuto sostenere per nostra cagione, e l'assicurò che non avrebbe dimenticato nè lui, nè i suoi compagni, nelle sue preghiere. Quel povero uomo riprese tutto pensieroso la via di Parigi». (1).

Il nome del P. Marco d'Aviano era circondato da una tale popolarità e da una così universale venerazione che la novella della sua espulsione dalla Francia, per ordine del governo, eccitò, si può dire in tutta Europa, la più viva impressione.

A Parigi stesso lo stupore era grande, ed i ministri, per calmare l'irritazione del popolo, dovettero ricorrere ad un sotterfugio e divulgare la notizia che il P. Marco, giunto alle porte della capitale, era stato raggiunto da un corriere del governatore di Hainaut che lo chiamava da lui con urgenza. Questa notizia fu poco creduta e la verità non tardò a farsi strada.

L'espulsione, l'abbiamo detto, era cagionata da motivi politici, e il P. Marco era vittima delle sue simpatie per l'Austria.

Si suppone anche che Luigi XIV, in lotta con Roma a motivo della regalia, temesse la presenza di quell'uomo di Dio, il quale con la sua autorità e col suo prestigio avrebbe potuto rendergli avversi il clero, il popolo ed il Parlamento, e veniva forse in Francia con la missione di pubblicare qualche bolla pontificia condannante le pretese della corona.

Per tagliar corto e riportare una facile vittoria, Luigi XIV aveva scelto un mezzo che nulla aggiungerà alla sua gloria, nè alla fama di saggezza dei suoi consiglieri e diplomatici.

Affrettiamoci a dire come le narrazioni di questa espulsione

<sup>(1)</sup> Arch, del SS. Redentore in Venezia - Vita manoscritta del Padre Cosmo da Castelfranco.

che allora circolarono fuori della Francia, furono singolarmente amplificate e che il P. Marco stesso, davanti all'ambasciatore di Francia in Vienna, protestò contro le falsità ed esagerazioni diffuse in proposito tra il pubblico. Ed è anche giusto il riconoscere che la responsabilità dei mali trattamenti non ricade tutta sul Re, ma anche sopra i suoi subalterni, che credettero di entrare nelle sue viste, spingendosi di là dei suoi ordini.

Il monarca però s'era grandemente ingannato, credendo il P. Marco investito di un mandato qualunque dell' Imperatore. Questi s'era limitato a scrivergli in due riprese, il 1 aprile ed il 4 maggio, le righe seguenti, nelle quali è difficile il trovare delle istruzioni politiche.

« Se andrà in Francia, farà quello che il Signore le ispirerà e che le sembrerà buono pel bene della cristianità. Le dico soltanto questo: io non desidero che la pace, e che nessuno turbi la mia e quella dell'Impero a me confidato. Io vorrei vivere in amicizia con tutti.

« Sono certo che V. P. cercherà d'impegnare il Re a mantenere una vera pace ed a lasciare a ciascuno ciò che gli appartiene da secoli. Se avessi la felicità di vederla, potrei in-

tendermi meglio su questo argomento».

In quanto al Romano Pontefice, non aveva fatto pervenire all'uomo di Dio alcun mandato speciale, solo il Cardinal Cibo aveva scritto all'incaricato di affari della Nunziatura di Parigi: «Speriamo che ci darà informazioni sul modo con cui il P. Marco d'Aviano sarà ricevuto a Parigi, di ciò che avrà fatto, e soprattutto se si sentì ispirato da Dio di parlare al Re delle cose di Roma».

La triste riuscita di questo viaggio rattrista il Papa, e si trova l'espressione del suo pensiero in quest'altra lettera del Cardinal Cibo: « Ciò che accadde al P. Marco, ha cagionato una grande sorpresa. Informatevi di quello che si dice su questo

soggetto a Parigi ed in Provincia ».

L'incaricato di affari, rispondendo a questa domanda, così scriveva il 25 luglio: « Non si conoscono precisamente le ragioni per cui il P. Marco fu condotto alla frontiera. Alcuni, attribuiscono il fatto alla grande amicizia con cui questo religioso è legato al duca Massimiliano di Baviera, devotissimo alla casa d'Austria; altri pretendono che si avesse paura di una sommossa popolare; altri infine pensano che si avesse sospetto che egli parlasse al Re delle cose di Roma, con la santa libertà degli Apostoli, e generalmente questa opinione è ritenuta la più probabile ».

Possediamo pure il sentimento di Leopoldo in un periodo di una lettera da Neustadt, dell'ultimo giorno di luglio del 1681: « Ben mi rincresce che in Francia abbia patite tante molestie, ma Dio dispone le cose molto bene e io credo che quel Re abbia avuto paura di Vostra Paternità per la sua non troppo aggiustata coscienza. V. P. mi perdoni, se scrivo così liberamente ».

Il vecchio Duca di Neubourg è più severo nel suo biasimo e non teme di applicare a Luigi XIV i passi della Sacra Scrittura che minacciano della collera di Dio coloro che rifiutano di ricevere i suoi inviati e i suoi profeti.

Altri danno ancora questo giudizio sommario ma giusto:
« Il Re di Francia non era degno di ricevere la grazia di questa
visita ».

Era pur questo il grido dei vescovi, dei principi, degli abati che aspettavano con gioia la visita del P. Marco, e, da ogni parte della Francia, gli scrivevano: « Non eravamo degni di un tal favore. Ma poiche non ci fu permesso di ricevere per vostra mano la preziosa benedizione, non rifiutate di darcela da lontano e in iscritto ».

Su questo soggetto è interessante di udire l'opinione del Padre Arcangelo da Bourbon-Lancy il quale, con una seconda lettera alla signorina de Scudery, si riabilita un poco ai, nostri occhi.

« Io posso parlarle in proposito meglio di ogni altro, poichè, oltre alla mia assiduità nell'osservare questo Padre, ebbi con lui delle lunghe conferenze su molte materie, ed è anche per questo che credo dovervi dire che Sua Maestà è stato sicuramente male informato della sua condotta. Non è un uomo di intrighi; la sua pietà non glielo permette e la natura glielo aveva prima proibito. Io vi assicuro che tutta la sua politica consiste nel dare delle benedizioni e nel far piangere i popoli.

«Il modo di procedere della corte ci discredita agli occhi dei nostri vicini che, d'altra parte, non hanno una troppo forte stima della nostra pietà. Con l'affetto e lo zelo di un buon suddito, io temo che, nelle presenti congiunture, i nemici della sua gloria prendano da ciò occasione per non essergli favorevoli.

«In quanto a me, non sono troppo dolente che non sia andato alla corte. A Parigi tutto sarebbe andato bene, il popolo avrebbe affollato le vie. Qualcuno si sarebbe convertito e quasi tutti si sarebbero commossi, ma alla corte, dove la fede è usuale e debole e la curiosità delicata, avrei appreso che uno non avrebbe creduto abbastanza e che un altro non volle

veder troppo. La corte di Francia ha un gusto per la pietà differente assai da quello di tutte le altre. Sembra che, sorpassando noi in ogni altra cosa tutte le altre nazioni, vogliamo anche essere devoti in guisa diversa da esse.

« Non si è avuto poi nessun riguardo per la Delfina, che aspettava il Padre con impazienza. Non so se ella abbia domandato il permesso di scrivergli, come mi domandate, ma so però che egli ricevette una sua lettera a Lione, scritta con

grande pietà e piena di riverenza per lui».

La delusione infatti fu amara assai per la pia principessa, ed ella l'esprimeva in questi termini: «Con queste righe ringrazio Vostra Paternità per la lettera che ha volulo indirizzarmi, come pure per le benedizioni inviatemi e per tutte le sante preghiere che ha fatto per me. Io tengo per certo che presso Dio e la SS. Vergine le sue preghiere m'hanno ottenuto la sanità di cui ora godo, dopo una malattia di tre mesi. Con tutta confidenza le dirò che ho provato gran pena quando seppi che Vostra Paternità giunse sino alle porte di Parigi, senza che io abbia avuto la consolazione di vederla. Questo dispiacere è così grande che non posso esprimerlo ed esso durerà sempre.

« Creda che io non ricevetti questa triste nuova, se non quando V. P. era già stata allontanata, perciò la scongiuro di non escludermi dalle sue preghiere e di promettermi di non abbandonare mai la mia povera anima, gettata in un mondo così pieno di pericoli di ogni genere. È in ginocchi che io ne

la supplico.

«P. S. - Non mancherò di recitare ogni giorno la benedizione e di portarla con me, poichè ho in essa una grande fiducia, e la tengo come cosa santissima e che mi è assai gradita ».

Il P. Marco, per consolarla, le scrisse una lettera commovente e le mando il suo opuscolo sopra il peccato mortale, regalo abbastanza austero per una principessa. Maria Cristina aveva sufficiente pietà per non aversela a male. Che cosa aspettava ella dal servo di Dio, se non delle esortazioni soprannaturali e dei seri avvisi sopra i difficili doveri della sua posizione, sopra una buona direzione della sua anima, in mezzo ai pericoli della corte, dove le sue stesse disgrazie e il suo isolamento potevano farle trovare degli scogli più numerosi? Perciò ella ricevette con riconoscenza l'umile volumetto, del quale diceva, rispondendo al servo di Dio, « che lo considerava come il suo più prezioso tesoro».

In questa sequela di incresciosi incidenti, a provarne minor

pena fu sempre quegli che ne era stato la vittima.

« Io adoro in ciò, così scriveva il P. Marco al suo Provinciale da Brusselle, le disposizioni divine, che m' hanno offerto l' occasione di esperimentare ciò che provò sant' Ignazio martire. L' assistenza del Signore non mi è mancata e mi fu data in una maniera al tutto speciale. Sia sempre benedetto Iddio!»

Egli non solo non conservava alcun rancore contro il re, ed evitava ogni lamento, ma lo scusava e parlava bene di lui.

L'anno dopo infatti, trovandosi a Vienna, immediatamente dopo il Nunzio e la vedova Imperatrice, essendo assente l'Imperatore, fece visita all'ambasciatore di Francia, il marchese di Sébeville, il quale scriveva subito a Parigi: «Questa visita m' ha grandemente sorpreso. Prima mi disse che era venuto per esprimere la sua riconoscenza per tutte le cortesie usategli da Vostra Maestà malgrado lo sbaglio da lui commesso nell'entrare nel suo regno senza il suo permesso, venendo da un luogo dal quale si poteva supporre che recasse qualche missione secreta; ma era stato uno sbaglio che aveva commesso veramente per ignoranza; poi, che, avendo saputo essere corse delle voci contrarie al buon trattamento ricevuto da Vostra Maestà, procurava di estinguere queste dicerie e mostrare invece avere dei sudditi da potersene Iodare, e di pregare per lei e per la sua conservazione, così utile alla Chiesa ed ai suoi Stati; alla Chiesa, per la cura adoperata nell'estinguere le eresie e far ritornare al suo seno tutti i dissidenti; ai suoi Stati per la giustizia resa ai suoi sudditi; che ciò era veramente un regnare da gran re ed eseguire gli ordini di Dio che lo ricompenserebbe visibilmente in questo mondo, prosperando tutte le sue imprese. Mi mostrò poi gli ordini da lui ricevuti dal Papa per venire qui e poi recarsi in Spagna, soggiungendo che obbediva ciecamente, quantunque provasse molte ripugnanze nell'andare alle corti, dove non si pensa che agli affari del mondo dei quali egli non si occupa senza esserne costretto e se non/gli si mostra l'utilità.

« Mi disse anche che la sua maggior gioia sarebbe nel vedere la pace ben fondata tra i principi cristiani; che però non ne parlerebbe all' Imperatore se questi non gliene facesse cenno per primo; ma se gli domandasse il suo parere, gli mostrerebbe i pericoli a cui andrebbe incontro insieme coi suoi popoli esponendoli non soltanto ai furori della guerra, ma anche alla giusta collera di Dio di cui abbandonerebbe la causa per frivoli interessi mondani...»

A questa relazione, dove l'ambasciatore esagera forse un poco i sentimenti di benevolenza del P. Marco verso la Francia, il Re da Varsailles, così rispose:

« Riguardo alle confidenze fattevi dal P. Marco d'Aviano, siccome non tendono, secondo tutte le apparenze, che a cercare di ottenere la libertà di entrare nel mio regno, il che mi ha fatto domandare con differenti pretesti, e che io giudico poco a proposito di accordare, non dovete prendere con lui

alcun impegno.

Luigi XIV rimaneva dunque inflessibile dinanzi a questo frate così dolce e così umile, come se fosse stato per lui più formidabile del più valoroso guerriero. È vero che il P. Marco godeva un' immensa autorità e che in Francia avrebbe potuto esercitare una reale influenza; ma il Re s'ingannava immaginandosi che un uomo così retto, così leale, così sincero avesse potuto tradire la sua confidenza e violare l'ospitalità, approfittando del suo passaggio per la Francia per attentare alla autorità di lui e contrariarne i disegni.

L'uomo di Dio si sarebbe mostrato, là soprattutto, unicamente apostolo, seminando i suoi miracoli ed i suoi benefici e convertendo le anime. In qualsiasi luogo che si trovasse, la sua unica politica e i suoi sentimenti verso il Re di Francia sarebbero stati quelli di un discepolo di Gesù Cristo, che ri-

spetta l'autorità sino a scusarne i torti.

Il marchese di Lébeville non s'ingannava e scriveva ancora: «Il P. Marco, che parte domani per l'Italia, è venuto a congedarsi da me. Egli m'ha detto di essere così persuaso che Vostra Maesta abbia delle buone ragioni per rifiutargli il passaporto di andare in Spagna, che ha pregato il Papa di dispensarlo da questo viaggio, non potendo intraprenderlo per mare, e neanche per terra se Vostra Maestà non vi acconsente; e di più che mi sarebbe obbligato assai se volessi assicurare Vostra Maesta che egli pregherà Iddio tutta la sua vita per la conservazione di lei che è necessario alla Chiesa, che tutta la cristianità dovrebbe fare altrettanto, e che la supplica ancora a perdonargli lo sbaglio da lui commesso per ignoranza, entrando nel suo regno senza suo permesso. Sembra che egli ne sia sempre assai dolente » (1).

Se la cattiva volontà di Luigi XIV privò le nostre contrade e la Spagna del beneficio di questa visita, servì però ai disegni della Provvidenza, che riserbava il Padre Marco per una missione più importante e più gloriosa. Non era a Madrid che egli era destinato, ma a Vienna, dove noi lo vedremo vicino a Sobieski, vincere i Turchi e liberare la cristianità.

<sup>(1)</sup> Arch. degli Aff. stran. Parigi 1682.



## CAPITOLO X.º

## Viaggio in Fiandra.

(1681) <



opo la rude salita del Calvario, considerando le cose umanamente, bisognérebbe dire che Iddio riserbaya al suo servo i trionfi del Tabor.

Eppure non era certamente in questi trionfi secondo il mondo, che il P. Marco potesse trovare delle gioie e delle consolazioni. Vedendosi contro sua voglia esaltato dalla folla, dovette rimpiangere più d'una volta la solitudine della sua carretta piena di paglia o della stanza dell'albergo, dove

gli era lecito almeno d'intrattenersi con Dio. Per lui, il Golgota erano quelle immense pianure dei Paesi Bassi, dove vedeva accorrere delle turbe innumerevoli, avide di acclamarlo, e, nella sua umiltà, non soffriva meno, che se da tutte quelle bocche fossero usciti contro di lui le grida ed i tolle degli antichi giudei.

Tuttavia, aveva almeno la consolazione d'obbedire e di fare un po' di bene.

Carlo-Eugenio, duca d'Aremberg, d'Ærschot e di Croy, che l'aveva mandato a prendere a Valenciennes per condurlo a Mons, speraya di ricuperare col suo mezzo la sanità e la conservazione della vita, essendo già stato spedito dai medici. La benedizione desiderata pareva dapprima che gli avesse dato, se non la guarigione, almeno un miglioramento di salute. Ma

in realtà non era che una proroga. Dio non aveva guidato il P. Marco al suo fianco se non per prepararlo ai suoi ultimi istanti. Dodici giorni dopo, il Principe moriva nella pace del

Gli archivi locali riportano questo passaggio del P. Marco per Mons, dove benedisse due volte la folla nella grande piazza ed una volta nella cattedrale di S. Wandru, ed il Capitolo dei Canonici, in segno di pubblica riconoscenza, mandò al Convento dei Cappuccini una generosa elemosina di vino. Era questo un costume dei tempi; il Belgio cattolico, così generoso e così fedele agli antichi usi, non voleva mancarvi. I particolari di queste elemosine si potrebbero raccogliere dappertutto, come bisognerebbe descrivere le immense folle che in ogni luogo accorrevano davanti al servo di Dio, pregando con edificante pietà, ascoltandolo con entusiasmo, e ricevendo, come a ricompensa della loro fede, il favore d'innumerevoli miracoli. La notizia si diffondeva tosto lontano e dava al Padre Marco, a mano a mano che procedeva nel suo viaggio, una aureola sempre più risplendente.

La confidenza dei fedeli lo seguiva dovunque, e un corriere di Parigi gli portava a Mons la domanda di una benedizione speciale per la Delfina e per il duca di Vermandois, aggravati dalle febbri. Egli promise di celebrare per essi la

santa Messa nei giorni di S. Giovanni e di S. Pietro.

Il 15 giugno lasciava Mons, e, dopo una fermata a Enghien,

il giorno dopo arrivava a Brusselle.

Là lo aspettavano quei potenti signori che con le loro istanze gli avevano ottenuto da Roma l'obbedienza; il Serenissimo Alessandro Farnese, governatore della Fiandra spagnola, e il duca e la duchessa di Vaudemont-Lorraine.

Questi alti personaggi, sempre premurosi per lui durante tutto il suo soggiorno, gareggiavano col popolo nel testimoniargli la loro venerazione. Gli equipaggi del duca di Vaudemont furono costantemente a disposizione dell'uomo di Dio, perchè senza di essi non avrebbe potuto circolare in mezzo alla folla. Alcuni alabardieri avevano l'ufficio di scortarlo per mantenere l'ordine e aprirgli un passaggio.

Alessandro Farnese, adunata tutta la sua armata, dopo una rivista generale, al suono delle trombe e al rombo del cannone, s' inginocchiò in terra per ricevere la benedizione.

Tutta Brusselle era in piedi. Santa Gudula fu scelta come luogo principale della riunione, ed in quel giorno si fecero trentamila comunioni. Tutti volevano lucrare l'indulgenza plenaria concessa dal Romano Pontefice, e così il passaggio del

P. Marco diveniva una missione ininterrotta, seguita da conversioni e da tale movimento di pieta, quale si aveva veduto nel medio evo, quando i Vincenzi Ferreri, gli Antoni da Padova e più recentemente i Bernardini da Siena sollevavano i popoli con gli accenti delle loro voci.

Per aver una idea dell'importanza e del valore del movimento religioso suscitato nelle Fiandre, con la parola, con la benedizione e coi miracoli di questo uomo apostolico, bisogna leggere le *Lettere annuali generali* della Provincia franco-

belga della Compagnia di Gesù (1).

I Padri che le scrivevano potevano parlarne scientemente, perchè il loro zelo, ben noto per la salute delle anime, aveva fatto di loro le prime vittime di quella rivoluzione religiosa senza esempio.

Dal mattino alla sera, di giorno e di notte, essi rimasero chiusi nei loro confessionali, assediati da schiere di penitenti.

« Ciò che più mi impressiona, scriveva uno di essi, e che ai miei occhi costituisce un vero prodigio, si è che il P. Marco abbia potuto, in così poco tempo, condurre al confessionale un numero così grande di peccatori pentiti e produrre una così profonda riforma di costumi ».

La vasta cattedrale non bastava. Si dovette dare la benedizione dall'alto di una delle finestre dell'Albergo della città, alla presenza delle guardie cittadine, che facevano raccogliere le stampelle ed altri sostegni abbandonati sulla piazza dagli 'ammalati, per collocarle come ex voti in una delle sale del palazzo municipale.

Raccogliamo un episodio di questo apostolato del Padre

Marco nella capitale belga.

Tra i nobili ed i signori che lo circondavano in tutte le cerimonie e l'accompagnavano per la via, ve n'era uno che si distingueva per la sua assiduità, per la sua premura, cercando sempre di collocarsi nei primi posti, esaminando curio-samente ogni cosa, e che attirava soprattutto l'attenzione, perchè rimaneva immobile, con le labbra chiuse, mentre la folla si prostrava battendosi il petto e domandando perdono.

«Chi è lei dunque, gli chiese un giorno il P. Marco, imbarazzato da quel contegno. — Glielo dirò di qui a poco, Padre

mio, quando saremo soli ».

Ritiratasi la folla, il Padre condusse in disparte lo strano personaggio e gli rinnovò la domanda.

« Io sono, disse egli, un pastore ed un teologo della reli-

<sup>(1)</sup> Litterae canonicae Collegii Soc. Jesu. Antverpiensis, Mechlinen, Gandaven etc.

gione riformata. Sono stato mandato presso di lei dai miei correligionari di Olanda, per osservare attentamente tutte le

sue azioni e per renderne conto.

« Perciò ho preso questo costume e mi sono fatto credere un nobile, il che mi ha permesso di starle costantemente al fianco. Devo confessare che Dio m' ha reso testimonio di veri miracoli, ed io me ne ritorno col cuore contrito ». Così dicendo, si gettò ai piedi del taumaturgo, chiedendogli la sua benedizione, e assicurandolo che non solo abbraccierebbe la fede cattolica, ma se ne farebbe anche l'apostolo, raccontando dappertutto ciò che aveva veduto e come le meraviglie operate sotto ai suoi occhi avevano determinato la sua conversione.

Nella notte dal 20 al 21, il venerabile Padre, a bordo della

nave reale, partiva per Anversa. Gli archivi municipali di questa città conservano la relazione scritta delle meraviglie operate durante il breve sog-

Troviamo che la benedizione dovette essere impartita nella giorno del servo di Dio. chiesa di Nostra Signora, dove la folla si accalcava di buon mattino, rimanendo digiuna sino a tre ore dopo mezzogiorno.

Il P. Guardiano accompagnava il P. Marco in tribuna, per tradurre le sue parole in fiammingo. Inginocchiato, con le braccia in croce, gli occhi rivolti al cielo, il venerabile Padre incominciava a chiedere grazie: «Fratelli, gridava, piangete dal fondo del cuore i vostri peccati!» Il popolo, pure in ginocchio, rispondeva con grida di dolore e di compunzione, e alcuni si spingevano sino a fare una pubblica confessione dei

Faceva ripetere tre volte: «Gesu, Maria! Si, noi crediamo loro peccati... con tutta l'anima nostra!» e, recitati cinque Pater in comune,

impartiva la benedizione.

« Da allora, continua il relatore, la vasta cattedrale non fu più sufficiente per contenere il numero prodigioso dei fedeli e alla domenica seguente, giorno fissato per guadagnare l'indulgenza giubilare, venne deciso di trasportare il luogo della cerimonia sulla spianata della cittadella (Kastelplein).

Un avviso affissato a tutti i canti delle vie per ordine della municipalità, annunciò alla popolazione che la benedizione verrebbe data in quella località alle ore 10 del mattino e alle 3 del pomeriggio. Sotto pena di multa veniva proibito di intervenirvi con cavalli, vetture o qualsiasi altro veicolo, e perchè fosse eseguito il comando, vennero collocate delle guardie allo sbocco di tutte le vie conducenti alla spianata.

« Nello sfondo della finestra che si apriva nell'alto della

torre del forte, era disteso un drappo di veluto rosso. Il Padre doveva affacciarsi da quella finestra, e così tutti l'avrebbero potuto facilmente vedere. La spianata era zeppa di gente, e benchè tutti si accalcassero l'uno a ridosso dell'altro, la folla si estendeva sin lungo il pendio del fossato di cinta.

« L'ospitale, situato di fronte alla cittadella, aveva aperto le sue porte per dare agli ammalati e ai loro infermieri la consolazione di vedere il taumaturgo e riceverne la benedizione.

« La cerimonia si svolse come a Nostra Signora, ma l'emozione fu ancora più intensa. Prima di lasciarci, il buon Padre affermò di non aver mai trovato tanta fede come in Anversa, e promise di ricordarsi sempre davanti a Dio della nostra città e dei suoi abitanti.

« Questo degno religioso conta circa cinquant'anni. Egli conduce la vita di un santo e la sua umiltà è veramente ammirabile. Dorme poco, si dice, e nulla eguaglia la sua confidenza nella divina misericordia. Se vuolsi giudicare dagli effetti meravigliosi prodotti dalla sua benedizione, si deve credere che egli sia un grande amico di Dio.

« Come si può mettere in dubbio questi prodigi, quando vediamo coi nostri occhi coloro che furono guariti dalla sua benedizione? Noi li abbiamo veduti a riportare giocondamente le loro stampelle e i loro lettucci. E non sono forestieri, ma gente che qui tutti conoscono. Se la presenza di questo santo uomo non avesse prodotto in mezzo a noi che quell'impulso straordinario, che ha fortificato la fede dei deboli e rimesso in grazia migliaia di peccatori, non potremmo ringraziare Iddio abbastanza per averci inviato questo apostolo, meraviglia del nostro secolo. Ma essa ci ha portato ancora altri benefici non meno importanti; una potente testimonianza alle verità della nostra fede, e la confusione nel campo di coloro che, separati dalla Chiesa cattolica, rifiutano di riconoscerla per la sola vera e divina.

« Ed è in essa sola pertanto che si vedono operare similimiracoli » (1).

Malines non ebbe il Padre se non per poche ore, il 24, e le grazie ottenute con la benedizione, rinnovata per tre volte, furono così numerose che la città, al domani, volle far celebrare a S. Rombaut una messa di ringraziamento.

La città di Gand reclamava la sua parte di questi celesti

<sup>(1)</sup> Archivi municipali di Anversa, autore ignoto.

favori e il P. Marco, chiamato dal Vescovo Alberto de Hornes e dagli Stati di Fiandra, vi ando nel suo ritorno da Brusselle.

Il principe di Vaudemont, che si onorava di accompagnarlo, l'obbligò à salire con lui nella carrozza tirata da sei cavalli e scortata da dodici cavalieri. La principessa, per consolarsi di non poter fare il viaggio con lui, gli scriveva frequentemente.

Una delle sue lettere ci fa assistere ad una curiosa scena di costumi siamminghi: una di quelle lotte tra bestie selvagge, di cui sono appassionati i popoli del Nord. Il combattimento tra cani, orsi e tori fu emozionante, e il via vai della folla fece crollare una strada. Vi furono dei feriti e tra questi una donna ebbe schiacciato un piede. La principessa se ne prende cura e la raccomanda al P. Marco, pregandolo di benedirla e di guarirla. Non sappiamo se il taumaturgo abbia esercitato il suo potere in questa circostanza. Forse vi erano delle ragioni, perchè il cielo non intervenisse in modo solenne in favore d'una donna punita per la sua curiosità.

Ammaestrati dall'esperienza e volendo che fosse conservato l'ordine alle porte del monastero, dove il P. Marco era ospitato, i Padri Cappuccini di Gand costruirono una porta con uno steccato di tavole per incanalare la folla, mentre il parlatorio veniva trasformato in infermeria, dove vi conveni-

vano tutte le malattie e tutte le disgrazie.

Un amico e benefattore di quel convento, che volle dopo la sua morte riposare nella sua chiesa, Vrints van Trouwenfeld, prevosto della Collegiata di Sainte-Pharaïde, scrisse la cronaca del soggiorno del P. Marco a Gand, delle cerimonie celebratevi e dei miracoli che si operarono. Il suo lavoro andò amplificandosi e divenne una vera biografia, pubblicata poi con questo titolo: Compendio della vita e dei miracoli del V. Padre Marco d'Aviano. Egli ci reca dei particolari che ci piace di riferire.

«La sua povertà è tale che egli nulla possiede all'infuori del suo breviario. Parla poco, ma la sua conversazione è piacevole. Molto solitario, prende pochissimo vino, e mangia ciò che gli vien dato dai suoi superiori, ad eccezione della carne, perchè le costituzioni permettono ai religiosi di astenersene ».

Per testimonianza di questo cronista, la città di Gand mutò aspetto, le botteghe si chiusero e furono sospesi tutti i lavori. Lasciando ogni altra occupazione tutto il popolo sembrava dominato e assorbito da un solo pensiero: approfittare del passaggio della grazia di Dio e assicurarsi la propria salute.

«Le comunioni nelle nostre chiese, dicono le Lettere annuali dei PP. Gesuiti, si contarono a 115.000. Tutti i nostri preti furono occupati per parecchi giorni nell'ascoltare le confessioni, sia dei cittadini, sia dei forestieri, dalle tre ore del mattino sino al mezzogiorno, e dal mezzogiorno sino alle nove di sera e anche di più.

« La comunione generale fissata al 28 giugno, a Saint-Bavon, offri uno spettacolo incomparabile, come la benedizione data nella vigilia sul mercato del venerdi, piazza principale della città

Questa benedizione fu rinnovata nei susseguenti giorni, e sembrava che la folla andasse sempre crescendo. « La gente, scrive un testimonio, era salita persino sui tetti delle case, e la folla era così compatta che sembrava tutta una massa ondeggiante, come le spighé di un campo di frumento. Al momento della benedizione, soggiunge il narratore, si videro a volare da ogni parte le bende degli ammalati che si dichiaravano perfettamento guariti, mentre le stampelle passavano di mano in mano sopra le teste, per giungere sino al luogo in cui stava il Padre ».

Il parroco Nottingham, presente alla scena, dichiara che furono portate al convento dei Cappuccini tre grandi ceste piene di queste bende e un carretto carico di stampelle abbandonate.

Per quanto si voglia restringere il numero di queste guarigioni, adducendo una parte di immaginazione e di entusiasmo, bisogna però inchinarsi davanti alla realtà di certi miracoli, corredati da tutte le guarigioni reclamate dalla vera critica.

Vrints van Trouwenfeld occupa due terzi del suo libro nel racconto particolareggiato di queste guarigioni, e vi aggiunge cinquanta attestazioni ufficiali dei magistrati di Keure de Gand, estese in seguito alle deposizioni fatte sotto fede di giuramento. Alla fine del suo lavoro, l'autore si crede in dovere di rispondere ad alcuni spiriti critici che cercavano di diminuire il numero di questi miracoli, obbiettando che la guarigione di parecchi ammalati non era avvenuta istantaneamente, bensì dopo una seconda e anche terza benedizione.

Lo fa con brio e vittoriosamente, ponendo davanti agli avversari un cumulo di esempi analoghi, tolti dall'Antico e dal Nuovo Testamento.

« Il figlio della vedova, egli dice, non risuscitò, se non dopo che Elia si fu disteso per tre volte sopra il cadavere. Naaman Siro non fu guarito dalla lebbra dal profeta Eliseo, se non dopo essersi lavato sette volte nelle acque del Giordano. El Nostro Signore rese a poco a poco la vista al cieco di Bethsaida ed a quello della piscina di Siloe. Dio solo conosce le

segrete ragioni di questo modo di agire. Noi sappiamo essere degne della sua sapienza e della sua infinita bonta, e non ab-

biamo bisogno di penetrarle».

Il censore del libro di Trouwenfeld, pur ricordando le regole molto sagge della Chiesa circa l'esposizione di fatti miracolosi, dichiara come non siano da rigettarsi in massa quei che sono riferiti in quelle pagine, ma essere degni di ammi-

Del passaggio del P. Marco per Gand rimane un monurazione. mento; una tela di grandi dimensioni, lavoro di Pietro le Plat, conservato nel castello di Destelbergen-laz-Gand, È un quadro votivo per la guarigione di due fanciulli di quella famiglia, attribuita alla benedizione del P. Marco, e che i baroni conservano già da due secoli. Esso rappresenta il P. Marco sopra una strada elevata, in mezzo ad alcune colonne monumentali, che stende la mano per benedire la folla, tra la quale si distinguono gli ammalati, gli ossessi, e soprattutto i due figli di Cristiano de Heynderiex. Le pittoresche costruzioni della piazza del Mercato e le colonne di Carlo Quinto fanno cornice a questa scena, a cui l'artista ha saputo dare molta espressione di verità e di vita.

Gli stessi diplomatici, nonostante la loro fredda riserva, ribelle ad ogni entusiasmo, non riuscirono a sfuggire al movimento che trascinava le popolazioni; come la comune dei mortali, essi pure furono attratti dall'uomo straordinario che

commoveva tutta la Fiandra.

A Courtrai si tenevano delle conferenze per regolare una questione di frontiera tra la Francia e la Fiandra spagnuola. Si dovette interromperla e rimandarla, per lasciare libertà ai commissari di Spagna di assistere alla benedizione, data sul mercato del venerdi. Il barone di Woerden, rappresentante della Francia, li avrebbe seguiti volentieri in questa pia spedizione, ma, trattenuto da un importante affare, dovette accontentarsi di udire le impressioni riportate da quelli che lo circondavano e che avevano avuto la buona fortuna di poter recarsi a Brusselle ed a Gand. Abbenchè questo avvenimento fosse estraneo alle questioni diplomatiche che lo intrattenevano a Courtrai, egli ne diede notizia all'intendente Lepelletier, suo collega, in occasione di una relazione ufficiale inviatagli, intorno ad un affare che allora lo teneva occupato a Menin. Lepelletier mandò la lettera tale e quale al Ministero della guerra, a Parigi, dove Louvois ed i ministri dovettero provare non poco stupore, vedendo le grandi cose compiute da colui che essi non avevano giudicato degno di respirare le arie di Francia.

Questa relazione, per tale motivo, ha per noi un interesse tutto speciale. « Arrivato a casa, scrive il barone, trovai il mio Federico che era ritornato da Brusselle un po' indisposto e che mi ha raccontate le meraviglie compiute dal Padre in quelle città. Mio fratello mi fa sapere che essendo andato a ricevere la benedizione, insieme con le signore Vaes e di Woerden, e con la signorina di Rosendale, la damigella della prima, che è anche sua parente e che faceva pietà quando camminava, avendo slogate le ginocchia, allorchè ricevette la benedizione, senti una scossa nelle anche e nelle ginocchia che si rivolsero con rumore e ritornarono nella loro naturale posizione, provando un male incredibile per quattro ore, dopo di che ella cammina diritta e senza alcuna pena.

«È però vero che prima di partire di qui, ella aveva una fede vivissima che Dio l'avrebbe guarita mediante il Cappuccino. Alla presenza di queste signore, egli scacciò il demonio da tre persone che ne erano possedute. Il signor di Vaes, (1) o pel dolore che gli cagionava il suo male, o per la sua massima di nil admirari, o per la legge del giansenismo di cui lo si conosce imbevuto, non parve persuaso o sensibile al racconto da me fattogli di questo miracolo del quale, anche i più increduli, non possono dubitare. Egli ne ha fatti parecchie migliaia con una devozione, umiltà e facilità che io non ritrovo nella storia sacra. I prodigi non si possono numerare e tutta-

« Infine tutti quelli che ritornano di la sono talmente penetrati di devozione e di stupore, che quelli a cui io ho parlato, sembrano entusiasmati. Non ho potuto sapere di preciso il giorno in cui partirà da Gand. Si crede che parta oggi per andare a Bruges. Il motivo della sua andata a Gand e a Bruges si dice che sia per confondere i giansenisti che negano i miracoli e non credono che vi siano degli indemoniati. In verità, Signore, queste relazioni infondono un santo timore e se le udisse da tanti testimoni irreprensibili, ne sarebbe sorpreso al pari di me. In ciò vi ha qualcosa di straordinario.

« Mi dimenticava di dirle che mio fratello ha trovato il

<sup>(1)</sup> Questo signor Vaes era il personaggió con cui il barone di Woerden trattava allora l'affare delicato del sigillo, di cui il rappresentante del re cattolico si sarebbe servito alla conferenza di Courtroy. La Francia non voleva che portasse segui indicanti il vassallaggio della Spagna sulla Borgogna. Per quanto giansenista lo si supponesse, il signor de Vaes cedette all'attraenza generale e fini con recarsi dal Padre Marco.

modo di poter farsi introdurre la notte presso i Cappuccini, dove ebbe la consolazione d'intrattenersi col Padre dei miracoli il quale non gli ha parlato che di fede» (1).

Il P. Marco infatti combatte a Gand contro il giansenismo, e su terreni diversi. Una lettera a lui indirizzata da Filippo di Hornes, religioso della Compagnia di Gesù e fratello del vescovo, lo mostra all'opera in altri luoghi oltre che sulle

Dopo aver implorato il soccorso delle sue preghiere per pubbliche piazze: ricuperare la sua perduta sanità, causa un eccessivo lavoro, il P. de Hornes avverte in confidenza il P. Marco che i giansenisti, con la loro abilità proverbiale, cercavano di circondare suo fratello vescovo, per guadagnarlo al loro partito e che sarebbe un'opera grata a Dio l'insinuare al prelato di allontanare dalla sua persona gente di dottrina sospetta e di non circondarsi che di veri cattolici (2).

L'avvertimento portò i suoi frutti, e il nemico fu tenuto

lontano.

Il vescovo di Bruges, Francesco di Ballancourt, temendo di vedersi sfuggire la grazia che ardentemente desiderava pel suo popolo, andò a Gand, con una scorta di scabini e due scialuppe del Senato. Facendo una dolce violenza al servo di Dio, lo condusse seco la sera stessa.

A Steenbrugge, il conte di Rennebourg, sovraintendente di Fiandra, che aspettava i viaggiatori, fece salire il P. Marco in carrozza per condurlo al convento. Una lettera del P. Guardiano di Bruges, scritta nel giorno dopo del passaggio del servo di Dio, ci racconta ciò che avvenne durante il suo soggiorno in quella città: una serie di conversioni e di prodigi

come li abbiamo veduti in altri luoghi.

Quando stava per porre il piede sulla barca che doveva ricondurlo a Gand, il battelliere, inginocchiandosi dinanzi a lui, domando la benedizione per sua moglie ammalata di febbre lenta e ribelle ad ogni rimedio. Di ritorno a casa, la gioia del povero uomo fu al colmo, trovando l'ammalata in piedi, gua-, rita, che gli veniva incontro dicendogli, come la figlia del centurione del vangelo: « Alla tal ora, io sono stata liberata dalla febbre ». L' ora da lei indicata era quella stessa in cui, a sua insaputa, era stata benedetta, quando il P. Marco diceva a suo marito: « Il Signore ricompensi la tua fede! »

Audenarde, Courtray, chiedevano con istanza il favore ac-

<sup>(1)</sup> Arch. istorico del ministero della guerra, Parigi, vol. 672, pezza 153.

<sup>(2)</sup> Arch, della postulazione (giugno 1680).

cordato a Bruges, ma il servo di Dio mantenevasi riservato. Termonde fu più fortunata, quantunque la visita dovette essere assai breve.

A Lokeren non vi fece che una breve fermata. Malgrado il calore eccessivo, il popolo di Waes vi si era recato in massa. Sebbene il caldo fosse accasciante e che il santo viaggiatore dovesse sentirsi divorato da una sete ardente, non volle accettare neppur una goccia d'acqua, il che edificò grandemente quel buon popolo.

ABrusselle, l'internunzio, Mons. Tanara, aspettava il ritorno del pio viaggiatore per condurlo subito al letto di do-

lore di uno dei suoi amici.

Era questi un religioso agostiniano di grande rinomanza, il P. Christien Wolf (b Lupus) professore dell'Università di Lovanio, uno dei più formidabili avversari del giansenismo. L'ammalato si riprometteva una grande consolazione da questa visita. Interrogato dal P. Marco circa la fede necessaria per la guarigione, diede questa risposta, degna di un teologo illuminato e di un santo religioso. «Sì, io credo, ma non sono che un povero peccatore e non oso domandare un miracolo. Iddio mi accordi soltanto la grazia di ben morire!» Qualche giorno dopo, egli era esaudito.

I giansenisti, conosciuto questo fatto, lo deformarono a loro talento, felici di trovare un pretesto per discreditare a loro volta il sapiente antagonista che aveva inflitto loro tante sconfitte, e il taumaturgo che coi suoi miracoli distruggeva

ancora con maggior potenza'i loro persidi errori.

Divulgarono la notizia che il Padre Wolf aveva sdegnosamente rifiutata la guarigione offertagli dal Cappuccino, perchè, a prestar fede ai suoi miracoli, non é'erano, dicevano essi, se non gl'ignoranti e la gente del volgo.

Riputarsi indegno d'un miracolo, preserire alla guarigione l'adempimento della volontà di Dio, stimare come una delle maggiori grazie una santa morte, ai loro occhi era un rifiutare il miracolo.

tare il miracolo, un disprezzare il taumaturgo.

Del P. Wolf, loro acerrimo avversario, se ne facevano allora un alleato, che nutriva pel P. Marco, pei suoi miracoli, e probabilmente per tutti i miracoli in generale, la stessa loro opinione. E stimavano ancor più abile la loro manovra, perchè il pio religioso era morto e non poteva più protestare.

Ma esistevano i testimoni del fatto, e i sentimenti del Padre Wolf erano troppo noti, perchè si potesse lasciarsi adescare

da questa calunnia così grossolana.

Il P. Wolf non aveva affatto messo in dubbio una potenza

attestata da tanti fatti; e, in sua mancanza, innumerevoli testimoni avrebbero dimostrato che la fede del popolo e dei semplici era una fede illuminata, condivisa inoltre da eminenti personaggi, da uomini istruiti, da teologi i più eminenti.

Nella compagnia di Gesù v'erano senza dubbio degli uomini saggi. A Lovanio soprattutto, la città universitaria, essi

formavano una scelta schiera.

Il P. Marco fu ospite di quella città e l'avvenimento, registrato nelle Lettere Annuali, fu designato con questo nome: «Il santo Cappuccino», o anche «il taumaturgo di questo secolo ».

Da Lovanio, passò a Namur, ed in questa città, riferisce lo storico, entrò accompagnato da una schiera di persone distinte, e specialmente dalla Principessa vedova di Modena e

dalla Principessa di Vaudemont.

Data la benedizione alla folla, che la chiedeva premurosamente, le conversioni ed i prodigi sono gli spettacoli costantemente descritti da quelle cronache. Sarebbe noioso il ripetere questi particolari, riferiamo soltanto il racconto non co-

mune di due conversioni.

A 40 chilometri da Namur, nella fortezza di Philippeville, stava di presidio, in virtù del trattato dei Pirenei, il reggimento francese Royal-Roussillon. Si trovava la un caporale per nome La Cère, di costumi dissoluti, « grande rinnegatore di Dio» e che, da tre mesi, era stato colto da cecità. « Avendo udito, dice il rapporto del suo comandante, il signor di Sagarre, che il R. P. Marco d'Aviano doveva recarsi a Namur, risolvette di andarvi egli pure, facendosi condurre da un altro soldato. Gli permisi di fare questo viaggio, e, prima che partisse, l'obbligai a contessarsi ed a comunicarsi, per prepararsi a ricevere la grazia del buon Dio. Egli ritornò guarito». A questa testimonianza va congiunta quella del Padre Recolletto che confessò il soldato, ed anche quella del signor de la Caste; luogotenente del Re, il quale afferma, per soprappiù, che La Cére ritorno da Namur, non soltanto guarito dei suoi occhi, ma totalmente mutato e che perseverava in un tenore di vita edificante.

La seconda conversione fu quella di un altro personaggio, che doveva divenire celebre in Belgio negli annali della santità, poichè, dopo essersi dato all'ubbriachezza e ad ogni sorta di vizi, doveva morire in odore di santità, Martino di Meestére,

che vien chiamato «il beato Martino». Fu all' età di trent' anni che egli incontrò il P. Marco d'Aviano a Gand, altri dicono a Enghien. Ne avvenne non solo un completo cangiamento di vita, ma una intima unione tra l'anima del religioso e quella del suo penitente.

«Lo si udiva sovente durante la notte, scrive il biografo del B. Martino, conversare col taumaturgo che egli chiamava per nome».

Perciò avvenne che, grazie al suo santo amico, il quale da Iontano comunicava con lui, apprese e annunciò la liberazione di Vienna e la presa di Buda nell'ora stessa in cui si avveravano questi avvenimenti.

Si dice ancora che al momento della morte di Martino di Meester, si videro avvicinarsi al suo letto due religiosi Cappuccini, che attestarono la santità del penitente. Le persone presenti non conoscevano affatto quei religiosi, ma pensarono che uno di essi dovesse essere il P. Marco, venuto per assistere miracolosamente il suo santo amico nei suoi ultimi istanti.

La fama della santità del Cappuccino aveva sorpassata la Manica, e il Vicario Generale dei Domenicani d'Inghilterra non temette di intraprendere un viaggio nei Paesi Bassi, per incontrarsi con lui. Egli voleva raccomandargli la sua provincia religiosa, che, prima della riforma, contava più di 130 conventi, ora tutti distrutti, ad accezione di tre penosamente ricostruiti all'estero, uno a Brusselle per le Suore, un altro a Roma per i Padri e un terzo nei dintorni di Anversa. Due dei suoi religiosi erano allora condannati a morte e un terzo chiuso in prigione.

Il P. Marco, così sensibile in tutto ciò che toccava il bene delle anime, avrebbe trasalito di dolore e in uno di nobile orgoglio nell'ascoltare il racconto del venerabile superiore, nel conoscere le rovine accumulate dalla malizia degli eretici, e insieme il coraggio dei perseguitati. Ma al tempo stesso in cui sbarcava il religioso inglese, egli abbandonava i Paesi Bassi e proseguiva il suo viaggio verso la Germania.

Non potendo giungere sino a lui, il vicario generale volle almeno scrivergli, per esporgli la straziante situazione del suo Ordine e implorarne la sua benedizione.

Siccome poi conosceva che il servo di Dio prescriveva la confessione a coloro che benediceva, nella stessa lettera faceva la confessione delle sue mancanze con termini della più toccante umiltà.

Il cuore del P. Marco dovette rimanerne vivamente commosso e, da vero Francescano, nella benedizione inviata, fece vibrare tutta la tenerezza del bacio di S. Francesco e di San Domenico, raccomandando a Dio dei disegni che si riferivano tanto al bene generale della Chiesa, quanto a quello particolare della provincia religiosa di cui gli si esponevano i bisogni.

Due progetti importanti furono concepiti nel corso di

questo viaggio in Fiandra.

I,a vedova duchessa di Modena, allora residente in Brusselle, avrebbe desiderato che il P. Marco d'Aviano si recasse in incognito nella Scozia, per portare una consolazione spirituale al Duca e alla Duchessa di York, sua figlia, ed aveva supplicato Mons. Tanara di scriverne al Romano Pontefice. Ma il progetto era pericoloso per la causa dei cattolici e per l'interesse medesimo del Duca di York, e al P. Marco non pareva opportuno di intraprendere questo viaggio, mentre, a cagione della secretezza, gli sarebbe stato impossibile di dedicarsi a qualsiasi apostolato.

Il secondo progetto venne appena ideato a Brusselle, siccome però tiene un posto importante tra le sollecitudini del P. Marco, non è privo di interesse il segnalarne le origini: si

trattava del viaggio in Spagna.

Gli ufficiali spagnuoli avevano concepito una grande stima

di lui, e uno d'essi così scriveva in proposito:

« Mi fu dato di conversare con uno degli uomini migliori che abbia conosciuto il nostro secolo. Io lo vidi ridare la vista ai ciechi e l'udito ai sordi. Egli mi ha assicurato che chiedeva a Dio nelle sue preghiere di conservare questa provincia sotto lo scettro del nostro buon Re cattolico. È così che egli chiama sempre il nostro invincibile monarca. Si racconta che le più grandi dame della corte facciano istanza a Sua Santità e al Padre Generale dei Cappuccini, che è arrivato tra noi, allo scopo di ottenere per questo santo uomo una obbedienza per Madrid, e tutto fa sperare che vi riusciranno» (1).

La notizia era vera, il progetto fu realmente concepito, ma degli ostacoli insormontabili, di cui già abbiamo detto

qualcosa, ne impedirono l'esecuzione.

Il 6 luglio, il P. Marco partendo da Namur e dirigendosi verso Aquisgrana e Colonia discendeva la Mosa ed arrivava,

« Tutta la lunghezza del fiume, secondo una cronaca di un a Liége. monastero di Liége, era gremita di popolo. I Liegesi e quelli dei paesi vicini che avevano conosciuto il suo arrivo, erano accorsi per ricevere la sua benedizione e ottenere dei miracoli. Al domani, che era una domenica, egli celebrò la messa a San

<sup>(1)</sup> Verdadera noticia de los prodigios... por mano de R. P. F. Marcos de Aviano. Madrid 1681. 11

Lamberto, su di un altare portatile, in tribuna, in modo di essere veduto dall'esterno, causa l'immensa moltitudine che si era arrampicata fin sopra la facciata della chiesa. La porta maggiore del Mercato Vecchio non resistette al peso e crollò in guisa che una pietra andò a ferire ad un piede il servo di Dio.

« Nel pomeriggio la scena fu trasportata sulla riva del Leusse, dove si trovarono raccolte, tanto sull'acqua che sulla terra, più di centocinquanta mila persone. Là egli pianse, predicò, diede la sua benedizione, e guari una moltitudine d'impotenti, di storpi, di ciechi, e perfino dei pazzi e degl'innocenti! La gente piangeva e gridava, domandando perdono a Dio... È certo che il mondo non aveva mai veduto un simile prodigio ».

Quell'anno, 1681, fu segnalato dall'apparizione di una cometa che mise in sussulto il mondo (1). L'Austria vi vedeva il segno della collera di Dio, e l'Imperatrice, scrivendo al Padre Marco, lo metteva a parte dei suoi terrori. L'uomo di Dio, che sapeva quanto fosse colpevole particolarmente la città di Vienna, stimava buona cosa che fosse così eccitato il timor di Dio tra il popolo e in mezzo ai grandi.

In Belgio sembra che l'impressione fosse tutta diversa. Il passaggio del Padre Marco era l'avvenimento principale e l'attenzione era in certo modo distolta dal fenomeno celeste. Per conto mio, scriveva ingenuamente un canonico, rimasi più commosso da quello che ho veduto operare dal santo Cappuccino che dall'apparizione della cometa».

Un autore ignoto ne prese argomento per comporre una poesia fiamminga, constatando una relazione tra la viva luce che rischiarava il cielo e le opere del servo di Dio, il quale appariva egli stesso in mezzo ai popoli, a guisa di una face e di un astro che spande intorno a sè dei torrenti di luce.

Un effetto del passaggio del P. Marco per le Fiandre e della sua popolarità fu la profusione dei suoi ritratti che vi furono dispensati. Nei Paesi Bassi v'erano allora una decina di incisori. Tutti procurarono di ritrarre le sue sembianze e moltiplicarono all'infinito gli esemplari di queste immagini.

<sup>(1)</sup> Questa cometa, chiamata oggi col nome di Newton, incominciò ad apparire nel 1680. Nel 1682 una nuova cometa illuminò il cielo, che sembrò così rinnovare le sue minacce. Più innanzi troveremo le traccie dell' impressione prodotta nel popolo. Halley, allora vivente, studiò la meteora, comparò le date delle diverse apparizioni e stabili la tesi del ritorno periodico delle comete. Quella che egli aveva sotto gli occhi, di cui diede la storia, annunciando la data della sua prossima apparizione, venne chiamata col suo nome, cometa di Halley.

Il canonico Ernesto Rembry (1), nello studio così completo e così interessante che egli ha dato agli eruditi intorno al soggiorno del Padre Marco nel Belgio, enumera e descrive questi differenti ritratti. Il Venerabile vi è rappresentato d'ordinario in busto, ma in posizioni diverse.

Queste incisioni, come quelle che furono eseguite in Italia, gli danno delle fattezze ed una fisonomia abbastanza dissimili le une dalle altre il che si spiega dalla difficoltà che vi era di ritrarre le sue sembianze a volo, durante una predica, quando l'espressione del suo volto era la più mobile; il P. Marco non volle mai acconsentire di posare dinanzi ad un artista.

Nel loro insieme però si possono trovare dei tratti comuni e un ritratto autentico. Se il volto è lo specchio dell'anima, possiamo affermare di trovarci alla presenza del vero Padre Marco, quando contempliamo il ritratto di Bruges, del 1681. Esso adorna in un medaglione la sommità dell'immagine rappresentante la scena della benedizione sulla piazza delle Erbe. Una fronte larga, naso regolare e un po' allungato, bocca ovale, armoniosa, barba appuntita piuttosto corta e poco folta, gli occhi abbassati e le labbra sorridenti, danno a tutto il viso una espressione di pietà e di dolcezza. A questi particolari aggiungiamo, che egli aveva i capelli e la barba castagni, gli occhi neri, la tinta pallida, come lo descrive un certificato di sanità che dovette presentare alla frontiera, e noi ci rappresenteremo l'uomo il cui passaggio sollevò l'Hainaut e la Fiandra, come aveva già sollevato la Germania ed il nord dell' Italia.

La natura, al pari della grazia, s'era mostrata generosa con lui, o, per dir meglio, Dio che sceglie e prepara di sua mano i suoi istrumenti, l' aveva dotato di quella piacevole esteriorità, di quei doni fisici che dovevano così potentemente aiutarlo a compiere la sua missione presso i principi che furono cattivati dalla sua amabilità e presso i popoli che non potevano vederlo, senza dare in accenti di entusiasmo, ringraziando Dio, come altra volta gli Ebrei, di aver dato loro un uomo dal viso dolce e che ispirava la confidenza e la venerazione.

Ernesto Rembry parla ancora di una statuetta in legno rappresentante il P. Marco d'Aviano in atto di predicare, eseguita all'epoca di quel viaggio, e che oggi trovasi nella casa dei Volder, a Gand.

Un membro di questa famiglia, divenuto Cappuccino, il P. Michele da Gand, trovatosi in possesso di alcune particelle

<sup>(1) «</sup> Il Padre Marco d'Aviano. La liberazione di Vienna nel 1683 ". Estratto della rivista Precis historiques, 1884, Brusselle, A. Wromant.

dell'abito del P. Marco, concepì l'idea di farne un abitino col cappuccio per la statuetta conservata dai suoi fratelli.

Esistono ancora in Belgio molti frammenti dell'abito e del mantello del Padre Marco che si conservano come preziose reliquie.

Questi ricordi ci manifestano l'impressione prodotta dal

passaggio del servo di Dio, considerato quale un santo.

Il Belgio attuale, giustamente fiero delle sue tradizioni cattoliche, non dimentica le sue glorie antiche, e sebbene il Padre Marco non abbia che attraversato le sue terre, vi sparse però tante meraviglie e vi compì delle azioni così grandi d'acquistarsi un posto nella sua storia, e da essere collocato nel novero dei suoi uomini illustri e delle sue glorie nazionali.

È chi meglio di quel popolo, il cui valore ed eroismo fanno oggi l'ammirazione del mondo, avrebbe potuto comprendere ed acclamare l'eroe della liberazione di Vienna?

Il nunzio Tanara dava così relazione del passaggio del P. Marco pei Paesi Bassi, in una lettera che scriveva al Segretario di Stato:

« Questo religioso ha soggiornato per circa tre settimane negli Stati del re di Spagna, e per accondiscendere alle istanze degli Ecc.<sup>ml</sup> Vescovi, visitò tutte le cattedrali, ad eccezione di quella di Ruremonde, perchè troppo lontana. Dappertutto vi fu un concorso immenso di popolo. Egli lo eccitò alla detestazione del peccato e ottenne conversioni senza numero. Gli si attribuisce una moltitudine di prodigi, circa i quali sino ad ora non ebbi che attestazioni ufficiose: ma ciò che vi ha di certo si è che il viaggio di questo buon servo di Dio è stato utilissimo alla salute delle anime, avendo determinato, al dire dei vescovi e dei confessori, un numero incredibile di comunioni».





## CAPITOLO XI.º

## prove e consolazioni

(1681 - 1683)



asciando la Mosa per dirigersi verso il Reno, il P. Marco non usciva dalle contrade cattoliche; per conseguenza doveva subire nuovi trionfi e nuove ovazioni. Si avvicinava però alle terre protestanti, che, sorprese nel precedente anno per la sua prima apparizione, quasi trascinate loro malgrado dal movimento delle popolazioni fedeli, ora avevano avuto il tempo di premunirsi e di prepararsi alla lotta.

Quello che avvenne ad Aquisgrana pose il col-

mo al furore del partito eretico.

« Nella città di Carlomagno, dice il cronista del convento dei Cappuccini, non si vide mai una simile premura e una tale affluenza di popolo, neanche nei giorni più brillanti dell'incoronazione degli Imperatori ».

Il principe-vescovo di Munster, Ferdinando di Furstemberg, trattenuto da mesi a Neuhaus, sua residenza estiva, da un male implacabile, vedendo quell'enorme concorso, e pieno di confidenza nel potere di taumaturgo che tutti riconoscevano nel P. Marco, domando il favore della sua visita.

Posponendo però il proprio interesse al bene spirituale dei suoi sudditi, quantunque dalla benedizione del P. Marco sperasse la guarigione, prima di chiamarlo a sè, aveva voluto lasciarlo al popolo.

La missione del santo religioso otteneva nelle anime i solití effetti, e procedeva di conquista in conquista, quando un corriere venne a chiamarlo, perchè accorresse presso il vescovo morente. Sebbene il medico l'avesse già spacciato, nell'istante in cui il P. Marco gli portava il viatico e lo benediceva, un istantaneo miglioramento si operò in lui, seguito tosto da una completa guarigione.

La parola miracolo non fu pronunciata, ma era questo un favore del cielo così segnalato, così eccezionale, così opportuno che destò una impressione considerevole attorno al prelato e nel popolo. La novella si ripercosse grandemente in tutta la Germania, e l'odio e il terrore dei protestanti non fecero che aumentarsi. Come impedire al popolo di seguire quest' uomo straordinario che, sulle pubbliche piazze e nei palazzi dei principi, comanda alle malattie e fa retrocedere la morte? Tutti i tentativi sarebbero riusciti vani, e non avrebbero fatto che esasperare il popolo, ma restava l' eterno mezzo dei figli delle tenebre, tramare dei complotti nell' ombra e diffondere segretamente il veleno dell'ingiuria e della calunnia. In mancanza della stampa, la cui potenza non s' era ancora esplicata, si composero contro l' uomo di Dio dei libelli gofli ed ignobili.

La guarigione del principe era una dupplice vittoria pei cattolici, poichè il prelato, per riconoscenza, impiegò il resto dei giorni che Iddio gli aveva miracolosamente conservati e i beni di cui era possessore, in buone e sante opere, e particolarmente nella lotta per la vera fede. Il suo segretario lo scriveva al P. Marco e soggiungeva: « Questa condotta è tanto più edificante e meritoria, quanto ciò è più raro tra i nostri grandi signori. A nord della Germania, nei paesi protestanti, Sua Altezza ha fondato delle missioni sul modello di quelle di S. Francesco Xaverio, ed esse si estendono sino alla Norvegia. Per questa opera di salvezza non ha speso meno di 100.740 talleri; sostiene inoltre le missioni della Cina, del Giappone e della Danimarca, perchè tutte le rendite vescovili vanno spese in pie fondazioni. Il suo esempio ha incoraggiato altri vescovi a seguirlo sulla stessa via, pel bene grande della religione».

Si racconta che il prelato avrebbe voluto testimoniare alla stessa guisa la sua riconoscente generosità verso il suo caritatevole medico, offrendogli una considerevole elemosina, non per lui, ma per le opere del suo Ordine. La ferma resistenza del P. Marco e il suo profondo disinteresse, senza stupirlo, non tralasciarono però di edificarlo grandemente.

Questa resistenza egli la esperimentò eziandio quando, al

momento della partenza, domando al servo di Dio di benedirlo nuovamente. « Io non son degno, rispose questi, di scio-

gliere le corregge dei suoi calzari».

Reminiscenza d'una scena del Vangelo che diede la vittoria al vescovo, permettendogli di soggiungere quello che Nostro Signore disse a S. Giovanni Battista: « Sine modo. Sic nos decet implere omnem justitiam. Fatelo per ora. È così che dobbiamo compiere ogni giustizia».

Paderbon, la seconda città episcopale, godette quindi della presenza del P. Marco, poi di nuovo Munster, dove lo si aveva appena veduto, durante il suo primo soggiorno, avendo egli

impiegato il suo tempo esclusivamente con il principe.

Da Munster fu chiamato a Dusseldorf, per benedire l'arciduchessa d'Austria, duchessa di Juliers, che si trovava ammalata in quella città, e dove ricevette un commovente messaggio da Ruremonde, la sola delle principali città dei Pacsi Bassi che non aveva ancor potuto godere della sua benefica

presenza.

«Tra le vive istanze delle città e i voti delle provincie, desiderose di vedere Vostra Paternità a volgere i suoi passi verso di esse, gli scrivevano i deputati degli Stati della Gueldria, la nostra provincia che, in mezzo alle vicissitudini del Belgio rimase sempre fermamente attaccata alla fede cattolica, le fa udire con grido unanime la sua preghiera di venire a Ruremonde, per apportare la consolazione alla nostra patria tanto provata. La sua visita, noi lo promettiamo, produrrà frutti abbondantissimi per la gloria di Dio e della nostra provincia, ed anche per le provincie vicine dominate dagli eretici ».

Come resistere a tali istanze, avvalorate per di più da quelle inviategli al tempo stesso dal principe di Nassau, perseguitato dalla casa d'Orange a cagione della sua fedeltà alla .

religione cattolica e alla corona di Spagna?

Il nobile e pio governatore venne ad incontrarlo, come aveva fatto pel Re, suo augusto sovrano, e non lo lasciò che

alla frontiera dei suoi Stati. Non fu senza edificazione la vista di questo gran signore in ginocchio ai piedi dell'altare che serviva la messa dell'u-

mile religioso, con la semplicità di un fanciullo.

A guisa dell'illustrissimo Reginaldo Cools, vescovo di Ruremonde, egli volle, per quanto gli fu possibile, accompagnare il servo di Dio tutte le volte che compariva in pubblico.

Protestanti e cattolici, questi per devozione, quelli per curiosità e per segreto desiderio di cogliere in flagrante delitto di impostura quel preteso taumaturgo, affluirono dai più re-

moti punti della Gueldria.

Alla presenza di una folla che si estendeva a perdita d'occhio, dall'alto della tribuna eretta in una delle piazze di Ruremonde, il servo di Dio predicò ed imparti la sua prima benedizione.

Tutto trascorse senza incidenti e più d'uno di quelli che vi erano intervenuti con l'intenzione di trovar materia da cri-

ticare, dovettero ritirarsi impressionati e pensierosi.

Al domani le cose mutarono aspetto, quando, al suo ritorno da Venloo, il P. Marco apparve una seconda volta sul palco su cui, come nella vigilia, secondo il suo desiderio, quattro persone soltanto dovevano collocarsi al suo fianco.

Fu impossibile di trattenere l'entusiasmo della folla. Trasportati dal loro zelo e sfidando ogni divieto, quelli che si trovavano più accosti alla tribuna, spinti dai loro vicini o volendo vedere il taumaturgo più davvicino, salirono i gradini. Il tavolato sopraccarico incominciò a piegarsi, l'impalcatura cedè ad un tratto, e s'udi un sinistro scricchiolio al quale fece eco il clamore della folla: il palco si sprofondò ed una massa umana fu travolta in mezzo alle rovine che una nube di polvere toglieva alla vista degli astanti.

I cattolici costernati accorsero verso il luogo di dolore, pronti a togliere i feriti ed i morti, mentre i protestanti, visibilmente lieti per questo inatteso scioglimento, sogghignavano in modo così indecente, che non si potè trattenersi dal sospettare aver essi qualche parte nel lamentevole accidente.

I loro scherni erano rivolti soprattutto contro il P. Marco. Parodiando, senza riflettere alla parte che vi sostenevano, la scena del Calvario, dicevano come i Giudei: « Ecco la il fabricatore di miracoli, egli non ha saputo salvare se stesso».

L'uomo di Dio però, mentre nella sua caduta avrebbe dovuto trovare la morte, si rialzò quasi incolume. Una delle sue gambe soltanto era ferita, ma non gravemente, poichè potè continuare il suo ministero, e, qualche giorno dopo, riprendere il suo viaggio.

Lo si aveva trasportato subito nella casa vicina, mentre si stava affrettandosi a sbrigare l'impalcatura e le tavole.

Fortunatamente non si ebbero a lamentare gravi sciagure; ma solo qualche contusione. La folla, elettrizzata a tal vista, e attribuendo questa protezione provvidenziale alla presenza del servo di Dio, continuava ad acclamarlo sulla via e sulla piazza. Non acconsenti a ritirarsi se non quando il ferito, da una finestra, le diede la sua benedizione.

Era questa la prima risposta ai protestanti, seguita bentosto da un'altra, tutta evangelica e degna di un apostolo di Gesù Cristo. La collera si era rivolta contro gli avversari di cui si conosceva l'ipocrisia e la malizia. Li si accusava d'aver segato durante la notte i piuoli che sostenevano il palco; si reclamava contro di essi i più severi castighi e la folla si mostrava pronta a far giustizia da se stessa. Gli spiriti erano così eccitati che si temeva un ammutinamento e un massacro.

Il P. Marco si fece loro avvocato e difendendo con tutto calore la loro causa, pervenne a calmare il popolo ed impe-

dire lo spargimento del sangue.

La notizia di questo fatto si diffuse assai presto attraverso tutta la Germania; come di solito, man mano che andava estendendosi, assumeva maggiori proporzioni. L'emozione fu grande e da tutte le corti giunsero condoglianze e prove di simpatia. L'Imperatore e l'Imperatrice furono i primi a felicitare l' uomo di Dio per essere sfuggito al pericolo. Il Padre Marco stesso rendeva grazie, per questa preservazione, alla Santissima Vergine, dalla quale riceveva sensibilmente il soccorso in tutte le insidie che gli tendeva il demonio.

Questo nemico delle anime, rimasto sconsitto a Ruremonde,

cercò una rivincita qualche giorno dopo.

Il servo di Dio, proseguendo il suo viaggio verso Colonia, e ospitato una notte a Westerholt, in un castello circondato da fossati e da canali, fu assediato, come sempre, dalla moltitudine dei paesani circonvicini che volevano ricevere la sua benedizione. Sin dalle prime ore della notte essi giungevano a schiere, senza interruzione. Il P. Marco, svegliatosi dal rumore, si mostro ad una finestra, e non ci volle altro per promuovere in quel popolo una agitazione straordinaria. In mezzo all'oscurità si accorre da ogni parte accostandosi alle mura, si invadono i passaggi, quando ad un tratto, uno dei ponti, troppo carico di gente, rovina con fracasso e precipita nelle acque del canale tutti quelli che vi stavano sopra.

Si può facilmente immaginare l'orrore di quella scena nelle tenebre della notte, le grida di angoscia delle vittime, la confusione di quella moltitudine. Il fossato è profondo, perchè scavato a difesa militare del castello, le mura a picco, i mezzi di salvataggio del tutto mancanti. Ma l'uomo di Dio è là, e ciò basta per dissipare lo spavento. Egli accorre per primo, nonostante la sua gamba ammalata, e si getta nell'acqua; ma afferrato disperatamente da quelli che si dibattono accanto a lui, viene impedito nei suoi movimenti e sta per

perire con essi. Allora s'invoca ad alte grida la sua benedizione e si aspetta il miracolo.

La benedizione vien data e il pericolo è tosto scongiurato: tutti guadagnano la riva e ascendono il muro; il canale non racchiude vittima alcuna, e del funesto accidente rimane solo un ricordo di ammirazione per la potenza del taumaturgo.

La gamba ferita però si risente per questa nuova scossa; le fatiche del viaggio inaspriscono il male, e il P. Marco scrive al P. Guardiano di Venezia: « Posso dirle che mi trovo risuscitato una seconda volta, avendomi il Signore strappato miracolosamente per ben due volte dalla morte. Per ora, devo guardare il letto. La mia gamba è in così cattivo stato che Dio solo potrà guarirla e fare che non rimanga storpiato per tutta la vita. La devozione di questo popolo è inesplicabile, ma la mia salute prova un notabile detrimento, poichè mi trovo letteralmente schiacciato dalla moltitudine e dalle sue dimostrazioni. Il Signore faccia di me quello che gli piace! Io sono nelle sue mani » (Colonia, 21 luglio 1681).

Ma, Iddio l'aveva dato a quelle moltitudini e non apparteneva più a se stesso; egli era divenuto loro possessione. Perciò quarantamila forestieri l'avevano preceduto a Colonia

e si preparavano a riceverlo.

The second secon

Il viaggio era più lento, il suo arrivo tardava, tuttavia la folla non si scoraggiava. Frattanto, non avendo preveduto questo ritardo, le provvigioni mancavano e la fame si faceva sentire. Mosso a pietà, il Principe-Arcivescovo s' affrettò a porvi rimedio. In una simile circostanza Nostro Signore moltiplicava i pani nel deserto. Ma Colonia non era un deserto, e il Prelato voleva il merito di un atto di carità. Fece dunque distribuire abbondanti razioni di pane e di birra.

Il servo di Dio apparve alfine col suo seguito, e quella folla, che l'attesa aveva vieppiù eccitata, si affrettò a corrergli incontro. Si dovette proteggerlo, affinchè potesse arrivare al convento. Il riposo era per lui un bisogno meno urgente di quello di soddisfare ai fedeli, avidi della sua benedizione. Incapace di servirsi della sua gamba, quattro robusti confratelli lo portarono sulle braccia sino ad una finestra, e di la rivolse al popolo una breve e fervente esortazione, quindi lo benedisse e lo congedò.

Egli aveva sovente fatto uso del suo potere di taumaturgo in favore dei suoi fratelli, ma il convento dei Cappuccini di Colonia assistette ad un prodigio al tutto meraviglioso.

Un giovane religioso, Fra Cornelio da Dusseldorf, soffriva un acutissimo dolore al fianco destro, pel quale, alla fine del suo noviziato, era stato impedito dal fare la sua professione. Lo si condusse al refettorio, perchè ricevesse la benedizione del Padre Marco, poi gli si diede dell'acqua e del pane da lui . benedetto. All'istante, con stupore di tutti, incominciò a rigettare una quantità di oggetti che nessuno avrebbe mai potuto credere potersi contenere in uno stomaco umano: nove grosse pietre, del piombo, dei carboni, della lana, del filo, dei

pezzi di panno ed altre cose ancora.

Quantunque i fatti di questa specie non siano inauditi, avremmo esitato a riferirlo, se non si presentasse circondato da garanzie di autenticità tutta speciale e non fosse stato constatato da testimoni di primo ordine, quali i sacerdoti e i teologi di una numerosa comunità, che non vollero essere soli ad attestarlo, ma chiamarono a testimoni i consiglieri del Serenissimo Elettore, dei Canonici e dei preti secolari, i Padri Gesuiti, i Conventuali e gli Osservanti.

È uno di questi testimoni che ne dà notizia al P. Cosmo,

qualche giorno dopo, l'8 settembre 1682.

Di questo passaggio del P. Marco per Colonia vi ha un altro celebre testimonio: Giovanni Knippenbergh, parroco di Helden, autore della storia del Ducato di Gueldria (1), e che

riferisce questo suo ricordo personale.

«Era studente a Colonia, quando, alla cometa che ci mostrava Iddio irritato contro i peccatori, si aggiunse un secondo predicatore di penitenza. Era il P. Marco d'Aviano, Cappuecino italiano, che, infiammato dallo zelo divino di un Giona e di un Geremia, percorreva l'Italia, la Germania e le Fiandre chiamando i popoli alla penitenza. Ho assistito al sermone da lui recitato alla cattedrale, e veduto come, alla sua parola, l'immenso uditorio prorompesse in lagrime, promettendo di romperla col peccato».

In data del 2 agosto, la cronaca del monastero benedettino di S. Pantaleone, a Colonia, consacra alcune righe intorno alla visita del P. Marco che celebro la messa nella sala del capitolo, distribuì la comunione ai fratelli e fece poi una breve

esortazione sulla carità fraterna.

Quando il servo di Dio fu in istato di proseguire il suo cammino, s' imbarcò per Coblenza col P. Girolamo da Ruthen, che gli aveva servito di guida e da interprete a Ruremonde.

Coblenza vide rinnovarsi le scene già da noi tante volte descritte. Dal racconto che ne fece il P. Guardiano del con-

<sup>(1)</sup> Historia ecclesiastica Ducatus Geldriae, Brusselle, 1719, dedicata ad Angelo. conte d'Oignies e di Estrées, vescovo di Ruremonde, dei Frati Minori Cappuccini.

vento di quella città togliamo questo particolare: si videro degli Angeli, sotto forma umana, circondare il servo di Dio mentre dava la sua benedizione.

Lo stesso autore racconta poi che al domani della partenza, la barca si fermò davanti a S. Goar, cittadina che fa corona al castello di Rhenfels, residenza del Langravio di Hesse-Cassel, convertito alcuni anni prima alla fede cattolica dal celebre Cappuccino Valeriano Magno. Il principe, con tutta la sua corte, era venuto sino al fiume, per salutare il servo di Dio. La popolazione di S. Goar gremiva le due sponde.

«Tutti, dice il cronista, senza distinzione di cattolici, luterani o calvinisti, caddero in ginocchio, quando, ritto sul da-

vanti della barca, il Padre diede la benedizione.

« In quella occasione avvenne un fatto strano. La partenza venne ritardata perchè una ammalata, portata sopra una barella, discendeva dal castello per ricevere la benedizione. In apparenza però ella non riportò alcun miglioramento del suo stato, e i portatori, delusi al pari di tutta la folla, avevano già ripreso il loro fardello, quando all'improvviso, ai piedi del pendio, l'ammalata dichiarò di sentirsi guarita. Discese dalla sua barella, e fece a piedi la rude salita. Al domani, si recò ad una fiera dei dintorni, dove la sua presenza provocò una viva commozione. I nemici, avendo avuto troppa fretta di consolarsi di ciò che essi chiamavano l'insuccesso del Cappuccino, rimasero confusi».

Il documento così concluse: «Il Langravio, che non presta fede tanto facilmente alla storia dei miracoli, non sapeva come esprimere la sua ammirazione. Sia benedetto mille volte il Signore, egli esclamava versando lagrime di gioia, per avere, in tempi così difficili, operato un tale prodigio, sotto ai mici occhi e nella mia propria dimora, in virtù del suo vero e fedel servo!»

Questa guarigione ebbe una ripercussione così grande, che divenne soggetto di una canzone che si canta ancora, durante le veglie invernali, nelle capanne poste lungo le sponde del Reno.

Non seguiremo il venerabile viaggiatore a Magonza, Francoforte, Würzbourg, dove il vescovo l'accolse con una gioia condivisa da tutto il suo popolo; a Neubourg, in cui ritrovo la dolce Madonna che gli aveva sorriso, e il pio Duca che non poteva saziarsi dal vederlo; a Turckeim, dove il convento dei Cappuccini conserva ancora, in memoria del suo passaggio, i poveri sandali da lui usati e modellati sul suo piede; ad Augusta in cui la sua presenza è così benefica come nella sua

prima visita, perchè obbliga il vescovo ad aggiungere un supplemento al libro che riferisce i miracoli dell'anno precedente.

Dappertutto gli si manifesta una venerazione senza limiti, è il P. Cosmo, che ne è testimonio, dà questo segno caratteristico: « Ho veduto, egli dice, trenta mantelli del P. Marco andarsene in tanti pezzi, per diventare altrettante reliquie ».

A Costanza viene trattenuto più a lungo, causa un ordine

che il principe-vescovo ha sollecitato dai suoi superiori.

In questa città, come a Coblenza, i protestanti si uniscono ai cattolici nelle manifestazioni di pietà e di fede che segnano dappertutto il suo passaggio, e la sua parola apostolica, confermata dai soliti miracoli, determina parecchie conversioni, tra le quali quella di una vecchia dama nota sino allora pel suo fanatismo e per la sua ostilità contro il cattolicismo.

Egli è apostolo e profeta ad un tempo, e la vista dei disordini che constata dappertutto gli fa concepire dei fondati timori per l'avvenire. Lo spirito di Dio pone sulle sue labbra delle parole come queste, che egli pronuncia con veemenza:

« Una grande piaga sta per colpire il vostro paese!»

La peste infieriva in Europa; dappertutto s'udivano voci di guerra, e la cometa ricordava a tutti che i segni precursori della vendetta di Dio venivano dal cielo e dalla terra. Quando a questi avvisi si univano le minaccie di un santo, si può ben giudicare quale dovesse essere la commozione prodotta e quali frutti di conversione ne derivassero per conseguenza.

Il principe-vescovo li constatava scrivendo al servo di Dio dopo la sua partenza: « Io mi sento al tutto incapace di riconoscere come sarebbe necessario il bene da lei prodotto in questa regione. Noi ne conserveremo un ricordo incancellabile e nulla potrà sradicarlo dai nostri cuori. Con tutta l'effusione io la ringrazio dei tanti favori dispensati al vescovo ed al suo gregge col suo intervento. Supplico la divina bontà a supplire alla mia insufficienza. Vero servo di Dio, non rifiuti di venire in aiuto a chi la prega di concedergli un posto nelle sue preghiere » (1681).

Per serbare e ravvivare il sacro fuoco acceso dalla parola di Dio, il prelato fece tradurre e stampare in tedesco tre sermoni recitati a Coblenza, che furono diffusi a migliaia di copie (1).

Il P. Marco, durante il suo soggiorno a Costanza, aveva ricevuto la visita di un canonico della Collegiale di Lucerna, che gli portava, a nome del Senato, una obbedienza, perchè

<sup>(1)</sup> Drey Freuherzig-Christlich Ermehnungen dess gottselingen P. Marc de Aviano, gedruckt zu Costantz in der furstl. Bischof Truckung bey David Hantz, 1681.

si recasse in quella città, e ottenuta con vive istanze dall'internunzio della Svizzera, Mons. Cherosino Cherosini.

Egli vi andò assai volentieri essendo quella la via più breve

per ritornare al suo caro convento di Padova.

Al suo ingresso nella Svizzera, una folla immensa lo aspettava, ed i Benedettini di Muri, inginocchiati con lui davanti l'immagine della Vergine, nella chiesa del loro monastero, si scioglievano in lagrime ascoltando la sua bella preghiera: «O beata Vergine, o Madre misericordiosa, o Maria, piena di grazie, voi non mi avete mai respinto. Usate, ve ne scongiuro, della vostra intercessione in favore di questi religiosi, vostri servi, affinche tutti, senza eccezione, siano un giorno figli dell'eterna gloria, Fiat! fiat!»

A Lucerna si fermò per due giorni « durante i quali, scrive l'internunzio al segretario di Stato, fu sua principale occupazione di dare la benedizione al popolo da una finestra della casa del canonico Baldasar, posta all'angolo della piazzetta della Collegiale. Vi andò quattro volte partendo dal Convento dei Cappuccini, accompagnato da parecchi canonici, da senatori, mentre due file di alabardieri trattenevano la folla che era assai numerosa. Una volta l'accompagnai io stesso, tenendolo per mano, e due volte salii al convento per intrattenermi con lui su differenti argomenti.

« Qui, a voce unanime, si afferma che un numero grande di persone hanno ricevuto grazie preziose dalla visita del Padre Marco e che furono operati dei miracoli. Per conto mio però, posso attestarne due soli dei quali parlerò più avanti. Non tralascio, ne tralasciero per l'avvenire, di fare le necessarie inchieste e di raccogliere le testimonianze e prove giuridiche, oppure di astenermene, a seconda degli ordini che mi ver-

ranno trasmessi » (1).

La prima di queste guarigioni è quella di una povera donna paralitica inchiodata da ventinove anni sopra un letto di dolore; la seconda, quella del Parroco-decano di Zug, il quale, non avendo potuto ottenere che il Padre divergesse dal suo viaggio, per recarsi da lui, si fece portare con mille difficoltà sino a Lucerna, dove alloggiò in casa di un canonico.

« Dalla mia camera, narra il miracolato, io poteva vedere il taumaturgo e ricevere la benedizione a cui mi era apparecchiato alla meglio. Compiuta la cerimonia, i medici, a guisa d'incoraggiamento, mi dissero: « Ebbene, che cosa fa, signor Decano? La benedizione è stata data, lei è guarito!» Ed era

<sup>(1)</sup> Arch, vaticani, Nunz, di Svizzera, vol. 75.

vero. Il mio povero corpo, rigido sino a quell'istante come una sbarra di ferro, era divenuto flessibile, e potei pormi a sedere. Mi si procurarono subito delle vesti, poichè era partito avvolto con delle coperte. Una volta vestito, discesi sulla piazza e, procurandomi un passaggio attraverso la folla, salii la scala che conduce alla Collegiale e mi diressi all'altar maggiore. Là, in ginocchio, ripieno di santa allegrezza, ringraziai il Signore e la sua divina Madre per questa grazia così insigne.

« Quando mi si scorse uscire dalla chiesa, preti e fedeli mi

vennero incontro per felicitarmi.

« Ora, io posso esercitare senza fatica tutte le mie funzioni

di Parroco, di Decano e di commissario vescovile.

«Gli abitanti di Zug, miei parrocchiani, come pure quelli di Lucerna, possono attestare che le cose accaddero come io le ho narrate e che il mio racconto è conforme alla verità ».

Le cronache della provincia cappuccina della Svizzera enumerano altri miracoli operati in quella città, e notabilmente la guarigione di un fanciullo incontrato un giorno lungo la strada del convento, attratto, con le gambe stecchite ed inerti. Il P. Marco fece sul fronte di lui il segno della croce e lo li-

berò dalla sua infermità. La città di Altort, che possiede il primo convento svizzero dei Frati Minori Cappuccini, aveva fatto vive istanze per ottenere la visita del taumaturgo. Essendo collocata lungo la via che doveva percorrere, il servo di Dio, potè ottenere il favore richiesto; ma ne rimase in dubbio sino all'ultimo momento, poichè tutti conoscevano come la sola obbedienza guidasse i passi del viaggiatore e che egli non deviava dal suo cammino per nessun pretesto e al solo scopo di visitare delle città non indicate espressamente nelle sue lettere obbedienziali. Per questo credette suo dovere di non cedere neppure ai motivi di pietà che gli si allegavano per fare il pellegrinaggio di Ensielden, sacrificando la consolazione che avrebbe provato il suo cuore nel pregare e riposarsi ai piedi dell'al-

Lasciò Lucerna il giorno 11 per recarsi direttamente a tare di Maria. Uri. I cronisti ci dicono che, al momento della sua partenza, și videro risplendere in pieno giorno, sopra la sua testa, tre belle stelle che si posero nel cielo in forma di croce, quando

Due mesi dopo la partenza del P. Marco, l'Internunzio diede la benedizione. mandava al Cardinale Segretario di Stato la copia di un cantico spirituale in dodici strofe, celebranti il miracolo del servo

di Dio. I mercanti ambulanti le portavano seco sui mercati e sulle fiere e le cantavano per le piazze.

Gli eretici da canto loro, vomitavano il loro veleno.

Sotto il pseudonimo di *Christian Wohlrath* (cristiano buon consigliere), un predicante di Zurigo, irritato pei trionfi del celebre Cappuccino e per l'impressione da essi prodotta sopra i suoi correligionari, lanciava al pubblico un libello ripieno di rabbia, in cui il servo di Dio era rappresentato come un impostore semi-incosciente, ed i suoi numerosi partigiani come altrettante nullità facili ad illudersi. Il Decano di Zug, di cui raccontammo la guarigione, era di umore bellicoso. Avendo provato su se stesso la potenza del taumaturgo e volendo testimoniare la sua riconoscenza, si levò contro questo avversario, e, in una serie di venti articoli, pieni di spirito e di logica severa, demoli, punto per punto, tutto l'anmasso di errori, di menzogne e di calunnie, pubblicato dall'autore di quel perfido libello (1).

Questa confutazione parve così vittoriosa alla autorità dei cantoni cattolici, che per ricompensare lo zelo del valoroso scrittore e il servizio da lui reso alla religione, decretarono, in pubblica seduta, di regalargli due bei vasi d'argento do-

rato, del peso di quaranta oncie (2).

Il libro del Decano ha il pregio di farci conoscere quale sorta di guerra si facesse al servo di Dio e quali argomenti si adoperassero contro di lui. Di più, non è privo di interesse il conoscere l'opera di un autore di mala fede, che, malgrado il suo nome, nulla ha di cristiano e tanto meno di buon consigliere.

L'argomento addotto della pubblica credulità e della semplicità del popolo facile ad illudersi, si distrugge da se stesso, essendo ammessa la moltitudine dei testimoni, di una autorità incontestabile, che parlano e depongono senza passione, con

la calma sicura della verità.

Ma tutti gli ammalati non vengono guariti. — No, e il Padre Marco non ha mai preteso di guarirli tutti, poiche è della natura dei miracoli il rimanere una eccezione. Anzi di più, il taumaturgo pose sovente in guardia i suoi uditori contro questa superstiziosa sicurezza, ben differente dalla confidenza in Dio che egli cerca di eccitare in tutti. Egli predica la rassegna-

<sup>(1)</sup> Zwantzig Danck-Zeichen für den gottselichen Capuciner P. Marc von Aviano gegen einen feind seligen so genombten Christian Wohlrath durch Joan - Jacob Schmidt S. Thol. Doct. Protonot. Eindsiedlen. 1681.

<sup>(2)</sup> Conferenz der 7 Katholischen Orte zu Luzern (Staat-Archiv.).

zione e la conformità alla volontà di Dio, il quale conosce meglio di noi quello che è utile all'anima nostra, e spesso, per un bene migliore, ricusa una guarigione od altra grazia temporale. Perciò il P. Marco rifiutò un giorno di benedire una religiosa cieca che gli si aveva condotta ad un parlatorio dicendo essere assai meglio per la sua anima il non ricuperare

Ma non vi furono dei falsi profeti che si vantarono di far la vista. miracoli e di scacciare i demoni? - E ciò impedisce forse che ve ne siano di veri? La Sacra Scrittura, l'Antico Testamento e gli atti degli Apostoli c'inségnano che Dio ha pure i suoi veri profeti, e che li distingue sufficientemente dagli autori

di prestigio e dagli ingannatori del popolo.

Iddio non muta le leggi della natura a nostro piacere e a capriccio di un uomo. Bisogna che vi sia per questa deroga una ragione grave ed importante. — E quale ragione più grave agli occhi di Dio di quella di ottenere una conversione, il cambiamento di vita in un'anima, una trasformazione di co--stumi in tutta una contrada? Poichè è questo il risultato dell'opera del P. Marco, delle sue predicazioni, dei suoi miracoli. L'albero si deve giudicare dai frutti; e l'opera è evidentemente di Dio, quando non tende che all'interesse della sua gloria.

Bisogna però ammettere che il P. Marco, portato così in trionfo dal popolo, debba provarne una secreta compiacenza in se stesso, poiche questi onori straordinari favoriscono la vanagloria. - Che cosa ne sapete voi? Quelli che vedono da vicino questo zelante predicatore, giudicano diversamente. Essi sanno che egli cerca di sottrarvisi quanto può, che soltanto l'obbedienza l'ha gettato in mezzo a questi pericoli, pei quali egli non risente alcun detrimento spirituale, essendone egualmente molestato e nel suo corpo, che non ha più alcuna tranquillità, e nella sua anima, per la quale questi onori sono un

peso intollerabile ed un vero martirio.

La mala fede dell' autore protestante prorompe in ridicole accuse circa la contrizione voluta dal P. Marco, rimproverandolo di non estenderla se non ai peccati commessi dopo il battesimo, come se i fanciulli potessero avere dei peccati prima di essere battezzati; di richiederla per le negligenze come pure per i peccati commessi, come se non vi fossero anche dei peccati di negligenza e di ommissione; di non far recitare atti di sola contrizione perfetta, come se questa non fosse migliore e più efficace dell'attrizione. La Chiesa stessa, sapendo che con essa si cancella il peccato, non ci suggerisce forse sempre nelle sue formule l'atto di contrizione

perfetta?

L'autore si spinge sino a contestare al pio religioso il diritto di benedire, e lo biasima, perchè fa recitare verbalmente l'atto di contrizione. La contrizione, egli dice, sta nelle azioni e, perchè esista, basta che non si ricada più nei peccati.

Questa teologia eretica è veramente assai sottile ed il povero autore è ben da compiangere, per aver tanto affaticato e tanto sudato per sostenere una tesi così difficile. Per quanto i protestanti fossero avvezzi a questo genere di letture, stentiamo a credere che arguzie così inintelligibili potessero produrre su di essi qualche impressione.

Ma vi erano anche degli aneddoti di cui si abusava, come quello che qui citiamo a titolo di saggio. Se nulla provava,

serviva almeno a divertire il popolo.

Un benedettino d' Einsiedeln si incontra con un medico protestante ed entra con lui in discussione sopra i miracoli del P. Marco.

« Potreste mostrarmene uno? » domanda insidiosamente ilmedico. Il monaco gli riferisce subito una guarigione recente, che egli ha avuto il torto di non verificare. Il dottore trionfante gli presenta allora una lettera di quell'ammalato/che è suo cliente, e che lo chiama d'urgenza, perchè ricaduto nel suo male.

Si potrebbe concludere che il benedettino poteva scegliere meglio il suo esempio, mentre i fatti autentici e ben provati abbondavano, ed ottenere così sopra il suo avversario una facile vittoria. Ma esistono poi davvero questo benedettino e questo medico o non è più probabile che il dialogo ed il fatto siano inventati di sana pianta, il che farebbe più onore all' ingegnosità dell'autore che alla sua buona fede od alla sua lealtà!

Sistema letterario, si dirà, e, come gli aneddoti, così le caricature e le canzoni, di un gusto più che dubbio, che, a forza di menzogne, avrebbero preteso di porre in discredito il tau-

maturgo.

Possediamo ancora alcune di quelle rime ridicole, nelle quali la malizia abbonda più che la poesia, scritte con la violenza e con l'esagerazione di una letteratura in ribasso, proprio da far godere i bevitori di birra negli alberghi tedeschi. Il P. Marco veniva comparato niente di meno che a un mostro infernale, a Simon mago ed anche all'Anticristo, il che però lo poneva allo stesso livello del Papa.

Che cosa dico? Egli veniva trattato come lo stesso Cristo,

i cui miracoli erano attribuiti a magia, ed alle sue spalle si cantava questa strofa grottesca:

Elima è ritornato - Fuori dall'antro infernal, !
Presto qui è alloggiato - Cerbero capo di mal:
L'Anticristo esser lui si sa - Dai prestigi ch' egli fa.
Chi è quello che sa burlar la Papal
Cieca gente, avanti a cui sbassar si suole
E adorar come un Dio? È egli Giuda o Simone?
No, è san Marco d'Avian.

Vide pure la luce in quell'epoca un altro libello, diffuso in Germania ed in Svizzera, di cui il solo titolo ne rivela il valore: «La marmitta rovesciata»: il sentimento fino e delicato non era una proprietà della lingua germanica, soprattutto in quell'epoca, e in mezzo ad un popolo che Lutero aveva reso saturo delle sue grossolane invettive e dei suoi pesanti sarcasmi.

La marmitta voleva rappresentare gl'interessi materiali degli Ordini religiosi e della Chiesa cattolica, che dovevano essere promossi dappertutto dalle predicazioni e dai miracoli del P. Marco. Calunnia gratuita e accusa inverosimile, ampiamente smentita dalla povertà, dallo spogliamento del servo di Dio, dal suo disprezzo per la gloria e per i beni di questo mondo, dal suo assoluto disinteresse.

L'autore di quel goffo ghiribizzo avrebbe potuto dale impunemente un calcio a quel recipiente fantastico, rovesciarlo ed anche spezzarlo. La marmitta era vuota; il P. Marco praticava il Vangelo e non era la che egli riponeva il suo tesoro. Egli l'aveva collocato in cielo, secondo la raccomandazione del Vangelo, dove era al sicuro non soltanto dalla ruggine e dai ladri, ma anche dalle brutalità degli eretici; dai loro calci e dalle loro odiose facezie.

La Chiesa però trovava istessamente dei tesori nell'opera del P. Marco: la gloria di Dio, il trionfo della verità, il bene delle anime e la rabbia dei protestanti è certamente la prova migliore dell'abbondanza e della ricchezza di questo raccolto al tutto soprannaturale, che riempiva i granai dell'eternità.

Ma l'opera più maligna, e che venne diffusa più di ogni altra contro il P. Marco, fu un certo trattato dal titolo: L'uomo dei miracoli. Relazione veritiera sul monaco cappuccino italiano Marco d'Aviano. Il lavoro, questa volta, non emanava dagli eretici. Esso pertanto si prefiggeva di negare i miracoli del P. Marco e di rovesciare la sua influenza, ed avendo per autore un cattolico, diveniva ancor più pericoloso prestando

ai protestanti, nella loro lotta contro il taumaturgo e contro la Chiesa stessa, un soccorso tanto potente, quanto insperato.

Il P. Marco, quando apparve questo libro, ne fu avvertito da una lettera di un suo confratello d'Augusta, il P. Valerio

da Salorno.

« Ringrazio particolarmente il Signore, perchè Vostra Paternità è ancora a questo mondo. Gli eretici, infatti, avevano sparso qui la notizia della sua morte. Essi poi vanno dicendo che tutto ciò che ella ha fatto in mezzo a noi, è un nulla, una falsità, e di più in opposizione alla fede di Roma. In questa lotta contro di lei ebbero un aiutante che si è distinto per il suo accanimento, ed ha vomitato tutto il suo veleno in un libro abbominevole, nel quale contraddice a tutto ciò che Vostra Paternità ha detto, insegnato e fatto, o meglio a tutto ciò che Dio ha fatto per mano di lei, e tutto questo con grande detrimento delle anime.

« Non dubito che da lui stesso le verrà mandato il libretto quantunque scritto in tedesco. Ne legga il principio e troverà subito il testo: Attendite a falsis prophetis. P. Marcus A-

vianus Vitandus.

« Dopo aver letto quel libello, il nostro Padre Provinciale, preso da indignazione, scrisse una confutazione, assolutamente necessaria, e l'ha inviata a Lei. Io ed il Rev.mo Sr. Fiscale, la tradurremo in tedesco, ampliandola pel bene del popolo».

La lettera parla ancora di un predicante, il quale, mentre scagliava degli oltraggi contro la Chiesa cattolica, fu colto improvvisamente da apoplessia in cattedra e morì dopo tre

« Ho assistito furtivamente alla suà orazione funebre, dice il P. Valerio, e si parlò di Vostra Paternità, benchè fosse assente, come di un illuso e di un seduttore ».

I protestanti, si vede, mettevano a profitto la falsa teoria

del traditore.

Gli Annali dei Cappuccini della Provincia di Colonia parlando di questo libello, propagato in tutta la Germania, ne rivelano l'autore, ahimè!, un religioso, uno di quelli uomini indegni, che ardiscono d'introdursi sino al santuario, da cui la giustizia di Dio non tarda a scacciarneli. Questi dunque di cui si parla, cadde poi in una apostasia scandalosa, divenne prefetto della biblioteca elettorale di Berlino, prebenda che fu la ricompensa del suo delitto. Infine morì miseramente, come il P. Marco l'avea predetto.

Quel libro ebbe per primo risultato di provocare, dopo di quella del P. Provinciale, delle numerose apologie del Padre

Marco, le quali, per ciò stesso, costituirono una difesa della religione cattolica. I vescovi a loro volta, non volendo rimanere sotto l'accusa di leggerezza che veniva scagliata contro di essi per aver approvato troppo facilmente le pratiche del Padre ed i suoi miracoli, si difesero allegando prove e testimonianze.

Il vescovo di Augusta in particolare ordino di fare una raccolta di questi favori straordinari, confermati e autenticati dalla sua autorità. Trasmettendo al P. Marco una traduzione di questo lavoro, il P. Nazario, Guardiano di Branau, scriveva:

«I nostri avversari posero tutto in opera, perchè non fosse pubblicata questa raccolta di benefici; affaticarono giorno e notte, e ancora fanno sforzi ed insistono perchè venga soppressa, dicendola colpita di non so quale censura apostolica. Ma il principe-Vescovo non si lascia intimidire da queste minaccie»

Questi avversari non erano altri che i confratelli dell' autore del libello di cui abbiamo parlato, i quali per spirito di corpo e per mal compresa solidarietà, si credevano obbligati di prendere il partito di uno dei loro, non ancora discreditato, non esitando ad entrare in lotta, non soltanto contro il Padre Marco, ma contro i vescovi, contro i principi, contro il popolo, che aveva per lui tanta venerazione.

«Il Principe-Vescovo di Costanza, continua il P. Nazario, nel suo grande affetto pel P. Marco, non avendo potuto godere della sua vista, aveva voluto che i suoi diocesani ne avessero ricevuto almeno la benedizione. Dopo essersi inteso vessero ricevuto almeno la benedizione. Dopo essersi inteso col Padre, aveva emanato un Decreto indicante i giorni di festa in cui sarebbe stata data questa benedizione, ed esortante i fedeli a prepararvisi bene. Contro questo Decreto, quasi tutti i religiosi di Friburgo in Brisgovia, eccettuati i Domenicani, mossero opposizioni, giungendo sino a spezzare il sigillo vescovile ed a strappare gli avvisi dalle porte delle loro chiese. E non contenti di ciò, denunciarono il vescovo alla santa inquisizione romana, senza ottenere però alcun risultato.»

Non è da meravigliarsi per queste resistenze e per queste contraddizioni suscitate contro l'uomo di Dio anche da parte di uomini pii. Abbiamo veduto, e lo vedremo ancora, come i suoi stessi confratelli cappuccini videro qualche volta scossa la loro confidenza in lui, e gli suscitarono contro ostacoli e persecuzioni, di cui egli se ne duole, con la sua abituale discrezione, nelle lettere scritte ai suoi Superiori ed ai suoi intimi, protestando sempre di essere pronto a soffrire per Iddio

e queste prove così crudeli, al suo cuore e tutte quelle che gli potranno essere mandate.

Anche a Roma egli dovette sostenere le conseguenze di maneggi di questo genere, che negli ambienti ecclesiastici inferiori potevano esercitarsi maggiormente, in quanto che erano più clandestini; delle protezioni segrete in favore dei suoi nemici; degli intrighi nascosti che il servo di Dio non volle mai conoscere, nè combattere e dei quali fu fatto segno in tutto il corso della sua vita.

Noi lo vedremo infatti tenuto sempre come sospetto nel centro della cristianità, sebbene i Nunzi, i Segretari di Stato, i Papi medesimi moltiplicassero in suo favore le testimonianze di confidenza e di venerazione. L'invidia e la gelosia lavoravano di nascosto, la politica temeva forse che fosse conosciuta per bocca di lui la verità, rovesciandone i piani; e così avvenne sempre che, nonostante le replicate istanze fatte dai più alti personaggi e l'urgenza di certi affari che ne lo avrebbero chiamato, non fu mai possibile al servo di Dio di accedere alla Città eterna. Non vi potè andare neppure per le predicazioni che gli erano state domandate: sembra che fosse stata organizzata una scrupolosa sorveglianza intorno a lui, sempre pronta a suscitare l'ostacolo ed a tenere lontano dai grandi pulpiti pei quali era domandato il predicatore popolare e di cui certuni dovevano temere l'influenza.

La principessa di Vaudemont gli esprimeva, sin dall'anno 1681, il suo stupore e la sua pena.

« Rimasi sensibilmente afflitta nel sapere che Vostra Paternità non andrà a Roma a predicare la Quaresima; ne avrebbe certamente ricavato un grande frutto. Bisogna supporre che per impedirnelo vi sia stata qualche machinazione dello spi-

« Non mi fu meno sensibile l'apprendere le persecuzioni di cui ella è continuamente la vittima; ma poiche tutte queste prove procurano un più grande onore, la gloria di Dio e la perfezione della sua anima, mi pare di avere qualche ragione per consolarmene con lei». Brusselle, 26 novembre 1681.

Diciamo ancora che se i vescovi presero generalmente la difesa del P. Marco, tra un certo numero di ecclesiastici, rivestiti dell'autorità, vi fu talvolta della debolezza nel respin-

gere gli attacchi.

Gli uni lo fecero per prudenza, temendo di indisporre i pubblici poteri; altri prestarono fede troppo facilmente alle dicerie degli eretici, e, in un paese dominato da essi, senza sospettarlo, si investivano della mentalità dell'ambiente. Essi vivevano in pace coi dissidenti, le antiche divisioni scomparivano, e il P. Marco appariva un importuno che, con la sua presenza, veniva a turbare la dolce tranquillità di tutti, risvegliando i pregiudizi e le passioni assopite.

Dimenticando le ottenute conversioni, il conforto che i cattolici ritraevano dalla sua presenza, non erano lontani dal pensare che Dio faceva con ciò dei miracoli al tutto inopportuni. E chiudendo gli occhi, preferivano di non credervi.

Perfino gli spiriti migliori correvano rischio di lasciarsi fuorviare. Citiamo tra questi un cappellano del duca di Lorena, che, non sapendo troppo come pensarla su questo argomento, consulta il vescovo di Bressanone.

La risposta del prelato avrebbe potuto essere indirizzata

a numerosi personaggi d'allora:

«Il piissimo P. Marco è esposto alla contraddizione del mondo. Sia! Non sarebbe più un servo di Dio, se piacesse al mondo. Se gli uomini continuano a scherzare sul suo conto, a parlarne temerariamente e a giudicarlo a rovescio, il Padre Marco sarà lieto di soffrire l'oltraggio pel nome di Gesù.

« Ma noi, ecclesiastici, dobbiamo forse per compiacere il mondo, imitare le sue follie? Con ciò non si vuol pretendere che si debba ammettere tutto quello che si dice da uomini male informati che raccontano i miracoli. Una cosa però è certa, ed è che Dio sceglie quello che è debole per confondere i forti. Ciò che resterà dei prodigi che la destra dell'Altissimo ha operato mediante questo istrumento, lo sapremo col tempo e in particolare nella prossima visita, quando avrò stabilito e delegato dei commissari per istituire i processi.

« Per ora, le basti di sapere che il P. Marco, uomo buono e ripieno di Spirito Santo, non cerca altro miracolo all'infuori di quello di trionfare del demonio, e di rendere figli della pace i libertini, i figli dell'ira, che attirano sul loro capo lo sdegno di Dio. Saranno avvenuti grandi miracoli, e si avranno operate vere risurrezioni di morti se, con l'atto di contrizione, quelli che erano in peccato si saranno convertiti e avranno confessati i loro errori, e se, con l'atto di fede, avranno resa viva ed attiva questa virtu, sino allora deformata nelle anime loro. Non è per la fede che Dio ci giustifica? Se la fede è base di tutte le nostre buone opere, chi non vede il bene che compie il pio P. Marco, eccitando la fiamma di questa fede? Non vediamo noi infatti come gli uomini siano sovente cattolici di credenze e pagani di costumi, mentre se essi credessero veramente, dovrebbero vivere in conformità della loro fede. Ed è tutto all'opposto che noi vediamo. I cuori si raffreddano, le virtù sono sbandite ed i vizi, sotto grossolani pretesti, prendono il primo posto, soprattutto quando si tratta della giustizia e della carità verso il prossimo, cercando ognuno il proprio interesse e non quello di Gesù Cristo » (1).

E quanti altri prelati prendono in tal guisa la difesa di questo uomo di Dio, sopra cui si avventano e l'odio degli uni

e l'invidia e la gélosia degli altri!

Essi celebrano a gara, come il Principe-Vescovo di Eyschtadt, «lo splendore delle sue virtù, il numero sempre crescente dei suoi miracoli, la sua dottrina e la sua santa vita, tutte cose che dovevano far impressione non soltanto sui cattolici, ma anche sui protestanti.

I principi che l'hanno ospitato, dicono, come Filippo-Guglielmo di Neubourg, scrivendo al Vescovo di Augusta: « Vostra Eccellenza non potrà mai figurarsi ciò che questo santo uomo, mandato dall'Altissimo in tempi così sconvolti, abbia

operato di bene in mezzo a noi.

« Egli ci ha ottenuto dalla misericordia di Dio delle grazie senza numero di guarigioni, di conversioni, di santificazione. Esse avvennero sotto ai nostri occhi ed io non posso ringra-

ziarne Iddio con sufficiente fervore ».

A questa testimonianza, a quella dell' internunzio della Svizzera, che vedemmo quanto fosse benevola pel P. Marco, se ne aggiunge un'altra ben significante, quella che emana dal desiderio espresso dal cardinale Accioli, protettore dell'Ordine, di vederlo fermarsi a Ferrara, nel suo passaggio, per conferire con lui intorno ad argomenti importanti.

Già la Santa Sede gli ha confidato due missioni da compiere sulla fine di questo lungo viaggio, il che lo mette nella impossibilità di appagare i voti del vescovo di Friburgo e Lo-

sanna, che gli scrive ad Altorf:

«È da più che un anno che io faccio istanza per averla tra noi. Non mi neghi il favore di una visita alla nostra città, teatro del martirio della legione tebana, dove troverà il più devoto santuario della Germania e il Capitolo il meglio or-

Ma il tempo urge e il P. Marco non può ritornare indietro. Passa le alpi pel S. Gottardo, e, evitando le quarantene, arriva

Mons, Cherosini l'ha incaricato di stimolare lo zelo del governatore spagnuolo di questa città, che permette ai protestanti di fortificarsi nella Valtellina; ma l'uomo di Dio trova

<sup>(1)</sup> Archivi della Provincia dei Cappuccini del Tirolo.

una freddezza e una indifferenza irreducibili. Il governatore ama più che tutto la tranquillità, e si dà più cura dei suoi interessi politici che del bene della religione.

Le due missioni affidategli dalla Santa Sede non sono

meno delicate e difficili (1).

Il principe di Bozzolo, non sappiamo per qual ragione, ritarda indefinitivamente la celebrazione del suo matrimonio con la figlia del duca della Mirandola, con la quale si è da lungo tempo fidanzato.

Si tratta di persuaderlo a por fine, il più presto possibile, ad una situazione così offensiva, sia pel duca che per sua figlia, e che, prolungandosi, avrebbe potuto divenire una sorgente di

divisioni tra le due case.

Il servo di Dio doveva poi recarsi a Mantova, per tentare ancora una volta di ricondurre al dovere il Serenissimo Duca, ritornato ai suoi disordini, e fargli comprendere che, non provvedendo alla sua successione, metteva in pericolo la pace e la tranquillità dell' Italia.

Il Padre, con il suo zelo e con la sua solita prudenza accetto queste due missioni, lasciando a Dio la cura di benedire

e rendere fruttuosi i suoi consigli e i suoi sforzi.

La confidenza in lui riposta da coloro che gli affidarono queste missioni, non bastano forse a giustificare il P. Marco contro tutte le accuse scagliate contro di lui? Se in suo favore abbisognesse un'altra testimonianza, citiamo la ultima e la più irrefragabile, poichè in essa vi è la sentenza del giudice supremo, la risposta della più alta autorità, davanti alla quale ogni cattolico deve inchinarsi: è la lettera del Papa stesso, Innocenzo XI, informato dal Cardinale Pio, protettore della Germania, dei frutti prodotti in quella nazione dal passaggio del servo di Dio. Essa confonde tutti i detrattori e renderebbe incomprensibili le opposizioni che noi vedremo farsi ancora a Roma contro quest' uomo di Dio, se non ci fosse noto che le grandi opere sono sempre accompagnate da dolori e da prove, e che quelli che vogliono piamente vivere in Gesù Cristo, devono soffrire delle persecuzioni.

«Io provo una estrema consolazione nel conoscere tutto il bene che il Padre Marco d'Aviano ha fatto alle anime in Austria; ne ho avuto notizia anche da altri, e riconosco essere il Padre un santo religioso, zelante della gloria di Dio e di grandissima virtù, un vero operaio della Chiesa cattolica e il

taumaturgo dei nostri tempi moderni ».

<sup>(1)</sup> Lettera del Rev.mo P. Giambattista Sabbio, commissario Generale, al P. Marco.



## CAPITOLO XII.º

## Profeta e Precursore

(1682)



alla sua laboriosa campagna attraverso la Francia, il Belgio, la Germania e la Svizzera, il P. Marco ritrasse un sentimento che accrebbe e radicò maggiormente in lui il disgusto e la nausea del mondo.

Quanto più lo vede davvicino, e ne scopre le falsità, le astuzie, le miserie, e comprende la vanità dei suoi beni, tanto più soffre per gli onori che ne riceve e che addivengono per lui un peso intollerabile. Perciò egli aspira con tutte le sue

forze al riposo nella solitudine del suo convento di Padova, dove s'immerge sempre con delizia, fidente di non più uscirne; ma i disegni di Dio, ahimè! non gli permettono di farvi che delle brevi soste.

Dio e le anime sono le sue due passioni, e tutto si riduce a questo per lui. Dio, egli lo trova nel ritiro, e insegue le anime nei suoi molteplici viaggi apostolici, udendo, come San Francesco, la voce interiore che gli dice: « Tu non appartieni a te stesso, tu non sei libero di seguire i tuoi gusti e neanche di soddisfare ai tuoi migliori desideri. Io ti ho mandato per la salute dei peccatori e per il bene del mio popolo ».

Dopo qualche settimana pertanto di un riposo che la sua anima apprezzava così fortemente nella vita conventuale, l'obbedienza lo manda a Salò a predicarvi la quaresima del 1682.

Questa città è situata sulle rive del lago di Garda, in una posizione in cui la natura ha accumulato tutte le sue bellezze; le rive ridenti, l'estesa tranquilla delle acque, le montagne grandiose, la serenità di una dolce atmosfera ed un clima ideale. Ma non vi ha alcuna parte del cielo completamente pura. La guerra regnava nella cittadina, e le fazioni e le discordie avevano trasformato quel paradiso terrestre in un vero inferno.

L'Arciprete nominato dal vescovo non era riuscito gradito, nonostante il suo talento e la sua pietà, alle civili autorità che si attribuivano un diritto nell'elezione. Gli edili, seguiti da una parte del popolo, da tre anni facevano subire all'eletto una persecuzione accanita, che giungeva sino a togliere i paramenti sacerdotali dalla sacrestia e i candelieri dall'altare, per impedirgli di celebrare la messa e obbligarlo ad abbandonare il suo posto.

Era stato istituito un processo, che pendeva tuttora e gli

spiriti erano sempre inaspriti come al primo giorno.

Tale era la situazione che si presentava davanti al Padre Marco. Contrariamente alle sue abitudini, anticipò di otto giorni il suo arrivo in parrocchia, allo scopo di occuparsi per la riconciliazione del gregge, non volendo comparire in pulpito prima di aver ottenuta questa vittoria.

Egli fu veramente l'Angelo della pace e nella sua opera riuscì di là di ogni speranza. Tutti i riottosi, ed eccezione di un solo, riconobbero i loro torti e fecero onorevole amenda

al pastore che sino allora avevano misconosciuto.

Incominciata con sì felici auspici, la quaresima ebbe dei risultati meravigliosi. Sin dai primi giorni, la Chiesa, che poteva contenere dalle sei alle sette mila persone, si riempiva à tutte le prediche. La gente fu presto accresciuta dalle popolazioni vicine e fu duopo trasportare il pulpito sulla piazza Barbara, vasta quasi quanto la piazza di S. Marco in Venezia, e dove gli uditori si affollavano in guisa che gli ultimi venuti giungevano sino alle rive del lago.

Il degno arciprete, felice per la trasformazione avvenuta nella sua parrocchia, scrisse su questo fatto una relazione che

è un lungo grido d'entusiasmo.

Il Serenissimo duca di Modena, dando l'esempio al suo Popolo, era accorso un giorno in mezzo a quella folla per ricevere la benedizione; si aveva pur veduto presso il P. Marco un gentiluomo della corte di Spagna, poi parecchi corrieri dell'Imperatore. Il popolo, colpito nel vedere attorno a quell'umile Cappuccino i più grandi personaggi di quel tempo, concepiva di lui e della sua santità una opinione sempre più

In quell'andirivieni di emissari e di corrieri vi era un infavorevole. dice delle preoccupazioni dei principi e delle difficoltà in cui si dibatteva il mondo; difficoltà che si aggravavano al punto

Il P. Marco, davanti alla gravità delle circostanze, dimenda divenire il pericolo supremo. ticava la sua solitudine e dimenticava se stesso. Respingendo nel fondo del suo cuore i suoi gusti e le sue aspirazioni più intime, non vedeva che la volontà di Dio che lo destinava a portare un rimedio ai mali senza numero di cui già il mondo soffriva, ed a quelli che gli preparava la divina giustizia irritata. Questi mali egli li conosceva meglio di ogni altro, perchè i messaggi dei governanti glieli manifestavano, e ve n'erano di quelli che egli vedeva da se stesso assai meglio dei suoi corrispondenti, per quanto collocati in alto, perchè il suo sguardo d'apostolo ed una prescienza di profeta glieli rendevano presenti e gettavano nel suo cuore un santo spavento.

Dinanzi al dovere che a lui imponeva di guarire i mali presenti e di prevenire i futuri, gli affari secondari non atti-

Il re di Spagna pertanto, che desiderava un erede e che ravano più la sua attenzione. sperava di ottenerlo dalle preghiere e dalla benedizione del taumaturgo, faceva le più vive istanze per attirarlo a Madrid.

Per parecchi anni di seguito egli domandò al Papa le obbedienze necessarie; alfine le aveva ottenute e il Padre Marco, sempre obbediente, come l'abbiamo veduto, aveva fatto dei passi per dare soddisfazione al monarca. Questi ritornava ora al suo proposito. Ma dei pensieri più gravi assorbivano allora l'uomo di Dio e mettevano all'ultimo posto il viaggio a Madrid.

La situazione in Germania diveniva sempre più grave; l'Imperatore insisteva per avere presso di sè il consigliere intimo al quale soltanto poteva confidare le sue angoscie. Il re di Spagna, suo nipote, doveva evidentemente piegarsi davanti a lui e cedergli il passo, ma non rinunciava al suo progetto, e, nel suo ritorno da Vienna, mando un messaggero a Milano, per prendere il P. Marco e condurlo a Genova, dove tutti e due dovevano imbarcarsi per Barcellona. Gli ostacoli sorgevano ancora e mostravano la volonta di Dio che assegnava il posto al P. Marco non a Madrid, ma'a Vienna. Questi ben comprendeva come la sua presenza sarebbe più necessaria di qua dei Pirenei e del Mediterraneo. La sua salute malandata, un'asma che lo faceva crudelmente soffrire, gli

rendevano impossibili i viaggi d'inverno, le salite e, soprattutto, le traversate sul mare.

Strano contrasto e che non fu il solo in lui! Questo viaggiatore instancabile, che passò la sua vita sulle vie, aveva un orrore istintivo per i viaggi. Essi formavano la sua croce più pesante, non solo per le fatiche, privazioni e sofferenze, rese più sensibili causa la sua debole costituzione, ma soprattutto per gli applausi che li accompagnavano. Perciò egli recitava una preghiera speciale per tutti quelli che viaggiavano per terra e per mare. Era la sua prece di viaggio, la sua invocazione quotidiana. Composta da una breve lode a Dio, da un grido per domandare la pace per i vivi, il riposo pei morti, la sanità per gl' infermi, terminava con un duplice augurio: tranquillità sul mare, prosperità nel cammino! a cui seguiva la formula liturgica con cui la Chiesa domanda la benedizione alla SS. Vergine e al suo divin Figlio (1).

Il timore dei viaggi però, dei loro pericoli e delle loro fatiche mai l'arrestò quando la volontà di Dio gli fu espressamente manifestata.

Non avendo potuto recarsi a Madrid per Genova e Barcellona, aveva pensato di attraversare il mezzodi della Francia e di entrare in Spagna per i Pirenei,

Abbiamo veduto come egli neravesse domandato l'autorizzazione a Luigi XIV, a cui erano state presentate istanze anche da altre persone delle più autorevoli, ma invano. Il re resistette a tutte le istanze e, con un rigore implacabile, gli rifiutò il passaggio.

Così, senza volerlo, cooperò all'adempimento dei disegni di Dio, che aveva destinato il posto e la missione del Padre Marco, in quell'anno 1682, in luogo ben diverso dalle terre di Sua Maestà cattolica.

È in Austria che egli doveva esercitare il suo ufficio, e le lettere dell' Imperatore, per chiamarvelo; divenivano sempre più pressanti.

(1) Laus Deo
Honor Mariae.
Gloria sanctis,
Pax vivis,
Salus infirmis,
Requies defunctis,
Tranquillitas in mari,
Prosperitas in via,
Nos cum Prole pia,
Benedicat Virgo Maria!
Amen!

Lode a Dio
Onore a Maria.
Gloria ai Santi,
Pace ai vivi,
Sanità agli iniermi,
Riposo ai defunti,
Tranquillità in mare,
Prosperità in via,
Che la Vergine Maria,
Ci benedica col suo divin Figlio!
Così sia!

«Il lago di Garda è vicino ai miei Stati, gli scriveva l'8 di marzo, e, siccome ora tutti i passaggi sono liberi, nutro speranza di rivederla presto. Il bisogno che io ho del suo appoggio e dei suoi incoraggiamenti, è estremo. I pericoli aumentano da ogni parte ed assai difficilmente si potrà evitare una guerra. Eccomi dunque costretto a fare degli armamenti considerevoli. Dio sa quanto io preferirei la pace, ma il dovere mi obbliga alla difesa dei miei Stati ereditari, e dell'Impero affidato alla mia custodia, perciò domando il soccorso e la benedizione di Vostra Paternità».

Il P. Marco aveva risposto in antecedenza scrivendo al principe Lobkowitch: « Io compatisco vivamente alla pena di Sua Maestà imperiale nelle presenti calamità. Quando avrò l'onore di trovarmi presso di lui, spero di fargli concepire una vera ed umile confidenza in Dio. Col tempo, ne proverà gli ammirabili effetti. Nostro Signore sa che io null'altro desidero al mondo che di vederlo sempre più glorificato ».

Si pone in cammino, e, sin dall'8 giugno, il Nunzio Buonvisi, partecipa a Roma l'arrivo di lui a Vienna.

« Venne subito a visitarmi, egli scrive, e gli ho indicato i punti su cui potra esercitare il suo zelo, quando sarà ricevuto dall' Imperatore. M' ha ringraziato, e m' ha detto che confida nello Spirito Santo per trovare i termini convenienti alla sua missione. Ho riscontrato in lui una grande modestia, accompagnata da eccellenti sentimenti. Dalla sua venuta io spero del gran bene».

L'Imperatore, che si trova in villeggiatura a Luxembourg, prevenuto dal Vescovo di Vienna dell'arrivo del suo pio amico e consigliere, lo mandò subito a prendere da uno dei suoi ciambellani, che lo condusse al convento dei Cappuccini di Modling.

Di là, ogni mattina, il servo di Dio si recava al palazzo dell'Imperatore a celebrarvi la messa, accompagnandola con una breve allocuzione, e passava il restante del mattino in conversazione con l'Imperatore. I discorsi versavano più che tutto sopra gli scrupoli e le inquietudini di coscienza del monarca; dopo i colloqui di Linz, il campo delle confidenze si era allargato ed ora abbracciava gli affari i più delicati e più importanti dello Stato. Questi discorsi si prolungavano, perchè l'Imperatore esponeva una moltitudine di particolari intorno alle difficoltà che lo circondavano ed ai pericoli che intravvedeva in un avvenire assai prossimo.

E con tutta verità che egli poteva dire con S. Paolo: « Da qualunque parte io mi volga, non veggo che minaccie e pe-

ricoli». Pericoli da parte di alcuni elettori diffidenti del potere imperiale, e che temevano, col loro aiuto, di accrescerlo a loro danno; pericolo da parte dei nemici, pronti a precipitarsi, come un torrente devastatore, sulle terre dell'Impero; pericolo da parte dei ministri, che sacrificavano senza scrupolo il bene pubblico ai loro privati interessi; pericolo da parte dei falsi amici e degli alleati più che sospetti.

Al di dentro come al di fuori, tutto contribuiva a compromettere la sicurezza dell'Impero, a scuotere le basi e a mi-

nacciarlo sin nella sua esistenza.

La peste, dal canto suo, continuava la sua strage; la Francia si preparava alla guerra, e, in mezzo a tutti questi pericoli, il più formidabile di tutti e il più imprevisto, quello contro cui il P. Marco stava per divenire l'Angelo tutelare e la provvidenza dell'Impero, i Turchi che si preparavano a recare un colpo decisivo alla civiltà cristiana.

L'apostolo corrispondeva alla confidenza del sovrano mostrandogli il centro e la radice di tutti questi mali, indican-

dogli al tempo stesso il rimedio.

Era la dimenticanza di Dio, il rilassamento dei costumi divenuti quasi pagani, nella capitale e soprattutto nella stessa corte, che scatenavano tutti quei mali e provocavano il cielo. Il disprezzo delle leggi morali e delle stesse convenienze oltrepassava ogni limite; il disordine, lo scandalo si mostravano senza pudore, e tutti i rimedi rimanevano inefficaci.

Bisognava dapprima ad ogni costo correggere questi eccessi scandalosi che guastavano i costumi del popolo, e siccome la morale sociale non si separa affatto dai doveri indi-Viduali, l'Imperatore doveva occuparsi non soltanto della sua anima e darsi agli esercizi di pietà, ma esercitare anche il suo ufficio di sovrano, sorvegliare gli affari dello Stato, assicurare il buon governo, impedire gli abusi e punire i prevaricatori per quanto fossero altolocati.

Parve al venerabile Padre che, per assicurare questa buona amministrazione e ricondurre a Dio ed alla pratica della santa legge la capitale e tutte le provincie dell'Impero, convenisse che il movimento partisse dall'alto e che la corte ne desse l'esempio. Risolse pertanto di incominciare a Vienna una serie di predicazioni e di esercizi religiosi destinati a ricondurvi i buoni costumi e le virtù che un popolo cristiano non può trascurare e disprezzare, senza esporsi ai più gravi pericoli.

Ma si opponevano al progetto innumerevoli difficoltà. Il Padre Marco era abituato a vedere docili alla sua voce delle folle immense, delle intere popolazioni, che si battevano il petto e promettevano un vero emendamento. Ma la città di Vienna, così leggera, così avida di piaceri, appassionata per le feste, risponderebbe essa al suo appello? I signori, i ministri, i personaggi di corte, così induriti nei loro vizi, così interessati a perseverare nei loro disordini, sarebbero forse suscettibili di pentimento?

Per disporneli, si avrebbe forse potuto far conto anche dell'esempio dell'Imperatore e della sua augusta casa? Se la pietà di Cesare era ben nota, lo si conosceva però anche nemico di ogni innovazione e di ogni cambiamento di un cerimoniale di cui era tanto geloso che ne adempiva scrupolosamente anche le minime prescrizioni. Ora, sarebbe stata cosa inaudita, se la famiglia imperiale avesse assistito in corpo e ufficialmente ad una cerimonia popolare.

Tutto cedette però davanti al desiderio del servo di Dio, che riportò con ciò uno dei suoi più grandi e più difficili

trionfi: tutte le volontà si piegarono.

Fu dunque annunciata una grande missione religiosa per la città di Vienna; tutta la corte vi era invitata, perchè nessuno vi mancasse, l'Imperatore, l'Imperatrice ed i loro figli erano alla testa degli assistenti.

Si decreto che, durante il tempo degli esercizi, il corso degli affari sarebbe stato sospeso, chiusi i magazzini e le officine di ogni genere, come nelle più grandi solennità religiose.

Da tutti i pulpiti della capitale, dei predicatori dovevano trasmettere l'invito al popolo ed esortarlo a corrispondervi.

Venuto il giorno, tutto fu eseguito secondo il desiderio del servo di Dio e la città mutò d'aspetto. Il popolo, profondamente impressionato nel vedere il monarca umiliarsi con esso lui, accorse in folla.

Il Nunzio Buonvisi non manco di dar notizia al Cardinal Segretario di Stato di ciò che avveniva, significandogli i particolari delle diverse cerimonie, e specialmente della comunione generale. L'Imperatore ricevette pel primo il pane dei forti dalle mani del P. Marco; la sua Sposa lo seguiva, poi la vedova Imperatrice, poi la Regina di Polonia, Eleonora, duchessa di Lorena, gli Arciduchi, le Arciduchesse, gli Ambasciatori di Spagna e di Venezia e la maggior parte dei ciambellani e le dame del palazzo (19 luglio 1682) (1).

La cattedrale di S. Stefano, che aveva veduto svolgersi tutte queste cerimonie, era troppo angusta per la benedizione, che fu data sulla piazza del Mercato delle erbe, nel luogo in cui s'innalza la colonna votiva della Santissima Trinità.

<sup>(</sup>i) Arch. vaticani. Nunziatura di Vienna.

. L'Imperatore e la sua casa vi assistevano da un palco eretto in forma di trono. Dirimpetto, da una finestra ornata da un baldachino e da drappi rossi, apparve il P. Marco e comincio a parlare.

Tutti gli sguardi erano fissi su di lui ed un silenzio profondo regnava nell'uditorio. Ad un tratto, quel popolo, che pure non intendeva la lingua italiana, fu preso da violenta commozione. Il volto del servo di Dio s'era animato, poi velato come per immensa tristezza, e la sua voce aveva penetrato sino al fondo dei cuori. Che cosa aveva egli veduto? Che cosa avevano espresso le sue parole?

Quelli che le avevano comprese, le ripeterono tosto e tutta

la città ne risuonò.

« O Vienna! o infelice città, egli aveva detto, dei tristi giorni stanno per sorgere su di te. Il tuo amore per la vita libera e facile, le tue ingiustizie e le tue debolezze ti preparano dei castighi formidabili. La spada non è ancora sguainata, ma essa diverrà più minacciosa che mai, se Dio non vede qualche segno di emendazione ».

Non era questo un semplice slancio di eloquenza, un artificio destinato a condurre il suo uditorio a sentimenti di compunzione. Si sentiva che quelli erano accenti di verità che l'apostolo proferiva con delle illuminazioni di profeta.

« Imperocchè, disse il Cardinale Buonvisi in una sua lettera al Segretario di Stato, il P. Marco, dopo d'aver annunciato dal pulpito i profondi mali che dovevano colpire la città a cagione dei suoi disordini, confermò le sue predizioni in una udienza privata davanti a Sua Maestà Imperiale, assicurando che se non si avesse posto miglior ordine nella amministrazione della giustizia, la peste sofferta e che ancora continuava le sue stragi, congiunta a tutti gli altri flagelli, non sarebbe che un debole preludio di quello che lo sdegno del cielo riserbava alla città ribelle» (1).

Non era d'altronde la prima volta che il servo di Dio annunciava così i castighi che dovevano riversarsi sul mondo. Egli aveva parlato in questo modo profetico in parecchie città della Germania, ed anche a Venezia, dove il Vescovo di Bressanone gli aveva scritto:

«Come ha saputo sostenere a Vienna l'ufficio di Nathan, così ebbe a Venezia l'intrepidezza di Giona, perchè il popolo imitando l'esempio dei Niniviti, piangesse i suoi peccati nella cenere e nel cilicio » (3 febbraio 1681).

Il Nunzio, sempre fedele nel tener informata Roma degli avvenimenti, riassume così i risultati del soggiorno del Padre

Marco alla corte:

«Il Padre Marco d'Aviano ha dato consigli assai salulari all'Imperatore, soprattutto in ciò che concerne l'amministrazione della giustizia. Questo religioso, pieno di zelo ecclesiastico e di temporale prudenza, gli ha ricordato molte altre cose ancora che Sua Maestà ha approvate, ma essendo che egli parte per liberarsi dal tumulto della corte, temo assai che l'Imperatore non si attenga, come sempre, ai suoi buoni desideri. Il Padre ebbe numerose udienze dalle Loro Maestà e dai principi ed il concorso alle sue predicazioni fu considerevole».

L'Ambasciatore di Francia ne informava pure il suo Re:

« Si dice che il P. Marco ha guarito il Duca di Lorena. È vero che questi ora va a passeggio in carrozza ed anche un po' a piedi nel suo giardino, ma tosse e sputa sempre assai, il che fa ancora dubitare del miracolo. Dico miracolo, perchè lo sarebbe veramente, se egli guarisse » (1).

Negli anni seguenti che seguirono, durante le campagne da lui sostenute, ben si vide che la guarigione del Duca era completa. Una seconda volta era debitore della sua salute alla

benedizione del servo di Dio.

Una grazia più preziosa era stata ottenuta dal Conte di Windischgraezt. Dotato di eminenti qualità di governo, l'Imperatore esitava a valersi dei suoi servigi, perchè era protestante. Ciò che impediva la sua conversione, era un attacco ostinato alla comunione sotto le due specie. Questa devozione all' Eucarestia, benchè fosse abusiva, lo predisponeva a ricevere la grazia' di Dio. Alcuni colloqui col P. Marco bastarono a determinare l'abiura, con grande gioia del sovrano, che potè d'allora in poi confidare al convertito una carica importante.

La sollecitudine dell'Imperatore accompagnò nel suo viaggio colui che gli aveva reso così preziosi servigi, e diede istruzioni, perchè fosse provveduto a tutti i suoi bisogni e gli fos-

sero fatte risparmiare le noie della quarantena.

Queste precauzioni non erano superflue, perchè la salute del pio viaggiatore, sempre precaria, subiva allora una crisi. Arrivò a Padova ammalato, poi ebbe una ricaduta tale che il suo stato incominciava a destare delle inquietudini. I messaggi arrivavano al letto dell' ammalato. Francesco-Alberto, Principe-Vescovo di Trento, s'affliggeva della malattia di colui che

<sup>(1)</sup> Arch. del Ministero degli aff. esteri, Parigi, 1681.

chiamava il suo più intimo e cordiale amico, caro come un fratello: «Gli dica, scriveva al P. Cosmo, che io vado subito a celebrare la santa Messa per lui all'altare di S. Antonio».

L'Imperatore s'allarmaya con tutta la sua corte e dava incarico al suo Ambasciatore di Venezia di recarsi in persona dal venerato infermo.

Dio esaudì alfine le preghiere dei numerosi amici del Padre Marco, il quale, verso la fine di ottobre, si dirigeva verso Capodistria per predicarvi l'Avvento. Prima di incominciare la predicazione doveva riposarsi per quattro settimane nel convento di quella città dove ritrovava i ricordi delle emozioni provate un giorno, quando si risvegliarono e si precisarono in lui i primi desideri della vita religiosa.

Doveva accontentarsi di questo riposo morale, poichè la popolazione, prevenuta del suo arrivo, assediava il convento, e, senza compassione per la sua grande debolezza, reclamava

il beneficio della sua parola.

Ogni mattina predicò nella cappella dei Cappuccini, e questa specie di ritiro intimo, preparo le vie al ministero più importante, esercitato poi nella chiesa principale della città, in favore della folla.

Questa, pel concorso dei popoli finitimi, aumentava ogni giorno. Gli abitanti della riviera di Trieste avevano pensato di unirvisi; ma il cordone sanitàrio istituito contro la peste impediva loro di approdare sul territorio di Venezia.

. Il loro desiderio però era così ardente che non esitarono a tentare una via di uscita molto dubbia, indirizzandosi alle autorità veneziane, per chiedere di avvicinarsi almeno alla . spiaggia, in un giorno stabilito. Di la, rimanendo sulle loro barche senza toccar terra, e per conseguenza senza alcun pericolo di contaminarla, avrebbero avuto almeno la soddisfazione di vedere e di ascoltare l'uomo di Dio e di riceverne la benedizione.

Le autorità, stimando essere la presenza del P. Marco la miglior salvaguardia contro il pericolo del contagio, accordarono, a suo riguardo, ciò che senza dubbio non avrebbero potuto ottenere tutte le istanze dei triestini.

Si vide dunque un giorno, spettacolo poco comune, una interminabile schiera di barche ferme a poca distanza dal molo, con innumerevoli pellegrini che cercavano di scoprire sulla terra ferma, in mezzo ad una folla immensa che ingombrava lo scalo, l'umile cappuccino la cui fama era giunta sino ad essi.

Apparve alfine, salutato da una duplice acclamazione

Neubourg. Essi avevano intrapreso un lungo viaggio attraverso l'Italia, ma le gravi notizie che avevano ricevute a Roma li obbligavano a prendere senza indugio la via del ritorno, non senza fare però una fermata per salutare di passaggio l'intimo amico del loro padre.

Questa visita determinava un altro viaggio del servo di Dio, che segna una novella fase nella sua vita, il punto culminante della sua missione a cui l'hanno preparato tutti i passati avvenimenti, i suoi miracoli e soprattutto le predizioni

profetiche, che egli da qualche mese ha moltiplicate.

Nell'adempimento di questa missione, che è il grande miracolo della sua vita e verso il quale si convergono tutti gli altri, al tempo stesso che si vedrà il dito di Dio, la sua santità brillerà di luce speciale, facendo di lui non più un predicatore soltanto e un taumaturgo, ma un uomo provvidenziale, diplomatico e guerriero, il sostegno e il salvatore della cristianità.



## SECONDA PARTE

# IL SOSTEGNO DELLA CRISTIANITÀ



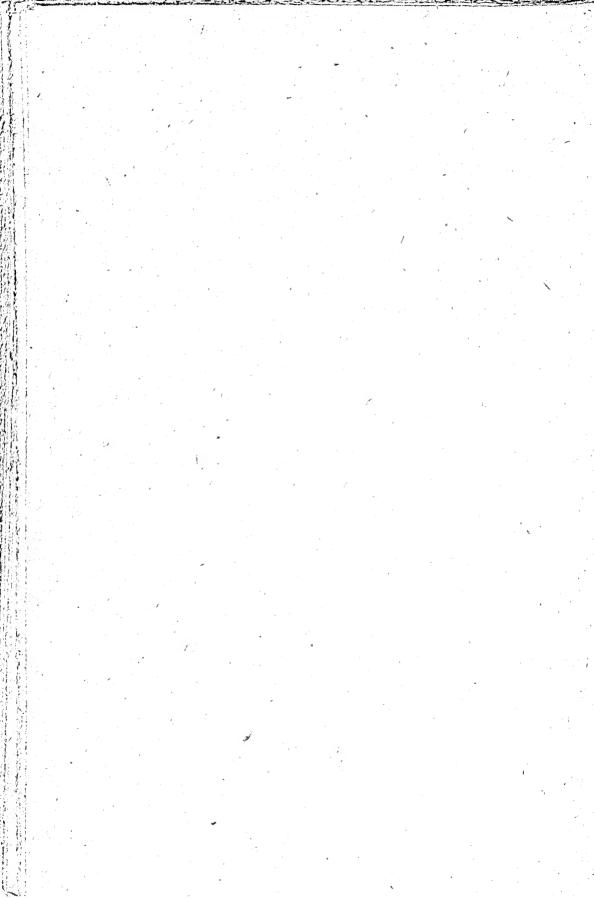



#### CAPITOLO I.º \*

### Alla vigilia di grandi allarmi (1681)



n un'ora delle più tragiche della storia, quando stanno per svolgersi le peripezie di un dramma gigantesco, dal quale parve per un istante che dipendesse la salute del mondo, perchè meglio si comprenda l'importanza dell'azione compiuta dal grande religioso di cui seguiamo il cammino, ci sembra utile di esporre lo stato in cui si trovava l'Europa in quell'epoca critica, di mostrare il teatro dove stanno per accadere degli avvenimenti che

saranno successivamente cagione di minaccie, di terrori, di calamità, ed infine di gioie deliranti e di solenni ringraziamenti.

Il grande pericolo sempre scongiurato, ma sempre rinascente, era quello che il Turco teneva sospeso sul mondo. Questa volta appariva più acuto, più minaccioso che mai, perchè i Turchi erano aiutati e favoriti da un complesso di circostanze tali che essi non avevano mai trovate, e che non potevano sperarne di uguali. La Chiesa non aveva mai conosciuto tali allarmi, la cristianità non parve mai così vicina alla sua perdita e mai il soccorso di Dio era stato così urgente.

Per arrestare il flagello, l'Europa era divisa ed impotente. Invece di unirsi contro il comune nemico, gli uni si alleavano con lui e gli lasciavano libere le vie e le piazze fortificate; gli altri non si curavano di una situazione che non presentava per essi un pericolo immediato; e coloro che formavano la prima barriera davanti all'invasione e dovevano opporle una resistenza efficace, dopo tanti anni d'incuria e di errori accumulati, non avevano nè il coraggio, nè la forza di difendersi, animavano il nemico con la loro fuga precipitata e non gli opponevavo alcun serio impedimento.

Questa lamentevole situazione era descritta con particolare autorità in un messaggio indirizzato dal duca di Neubourg, e presentato dai suoi figli in una visita di amicizia che essi facevano per conto suo, a colui che da parte di Dio andava a portare il rimedio ai disordini interni ed a suscitare il

soccorso contro il pericolo esterno.

« Non è più da farsi illusione: Undique nobis imminent pericula. I pericoli ci premono da ogni parte. Il Turco prepara una spedizione formidabile, che sarà condotta, si dice, dal Sultano in persona. La Francia armata è alle nostre frontiere e minaccia d' invadere le nostre provincie, nel momento in cui saremo occupati contro i Turchi. Per colmo di disgrazia, siamo divisi. In tali condizioni, come non andremo incontro ad una sicura disfatta?

« Procuri, di grazia, di usare tutto il suo potere perchè l'Imperatore si decida di recarsi in persona alla Dieta di Augusta, dove potrà riuscire a formare l'unione tra i principi e l'Impero».

«... La posizione del nostro piissimo e virtuosissimo Cesare, scriveva ancora il 2 dicembre 1682, è, non si potrebbe negarlo, non soltanto pericolosissima, ma quasi disperata, se Dio con la sua possente mano non ci porge il rimedio. Si tiene come certa la guerra coi Turchi; il Re di Francia in questo mese minaccia la rottura; l'armata imperiale benche abbastanza numerosa, è disordinata; i soldati non sono pagati; essi mancano delle cose necessarie ed i ministri interessati e perfidi non obbediscono agli ordini del loro signore. Essi lo tradiscono e lo danno in mano ai nemici, e la bontà del monarca è tale che non li punisce.

« Questo autunno' v' erano in Ungheria 20.000 combattenti e, dopo aver separato i Turchi dai ribelli, essi non avevano nè viveri, nè vetture, nè mezzi di trasporto, nell' impotenza di cacciare i ribelli dai confini dell' Ungheria, per obbligarli a svernare nei paesi dei Turchi, fare la pace con gloria e poi difendersi con vigore contro j Francesi; così nulla si è fatto.

«O mio carissimo Padre, scriva lei stesso delle lettere di fuoco a Cesare perchè punisca i suoi ministri infedeli e sleali e perchè metta dei buoni duci alla testa della sua armata, poichè essi veramente mancano; o meglio, come ben dice Vostra Paternità, l'Imperatore medesimo assuma il comando delle sue

truppe; senza di ciò noi siamo perduti.

«Sua Maestà Imperiale conosce benissimo la perfidia di qualcuno dei suoi ministri, ed egli riscalda i serpenti al suo seno e non li colpisce. Sa che essi vendono al nemico i più gravi segreti ed egli continua a confidarli loro. E intanto come potranno andar bene le cose? O Padre mio, qual cordoglio per me!»

Dinanzi a questi avvenimenti tragici l'ottimismo scompariva per dar luogo al più deprimente pessimismo; ma il risultato era il medesimo. Non si cercava di risvegliarsi davanti al pericolo se non per rimanere paralizzati ed inerti, per cadere nello scoraggiamento e lasciarsi precipitare nella rovina che non si aveva saputo prevedere e che non si poteva im-

pedire.

Come scuotere quel torpore generale della Corte? Come aprire gli occhi del monarca, per mostrargli l'opera dei traditori della sua causa e i servitori infedeli, che quasi godevano per la disgrazia della nazione, mentre, simili a quei corsari che sorvegliano le tempeste e al bisogno provocano i naufragi, sapevano di poter raccogliere, in mezzo alle rovine dei vantaggi che non avrebbero trovati in tempo di pace? Chi avrebbe il coraggio di far intendere a Leopoldo la voce della verità? Soprattutto chi avrebbe avuto sufficiente autorità sopra di lui per determinarlo a prendere delle decisioni indispensabili?

Il Nunzio l'aveva provato; il duca di Neubourg aveva moltiplicato i tentativi, ma invano, e lo scoraggiamento s' impossessava dei migliori amici dell' Imperatore. Un sol uomo Poteva riuscire dove tutti avevano fallito: il P. Marco d'Aviano, ed ecco perchè era tanto desiderato. Egli era allora

l'uomo necessario, l'uomo provvidenziale.

Egli non rifiuterà la fatica per quanto possa apparire ingrata; egli possederà abbastanza abnegazione per dimenticare se stesso e per non temere le conseguenze della libertà di parola. Egli avrà pure sufficiente coraggio ed amore per il pubblico bene per vincere ogni ripugnanza e parlare al Cesare moderno, come gli apostoli parlavano a quelli del loro tempo. A che cosa varrebbero per lui il credito, l'autorità, l'amicizia dell'Imperatore, se non potesse usarne per procurare il bene pubblico, per correggere gli abusi e scongiurare i mali che minacciano il mondo?

Ahime! egli potrà parlare; i suoi avvisi, anzi le sue stesse

rimostranze saranno ascoltate volentieri; ma tutto si limiterà a questo e il suo potere non perverrà a scuotere quella massa inerte che si chiama la Maestà-di Cesare.

Senza che vi fosse in lui dell'alterigia, ma semplicemente per sentimento esagerato della sua eccellenza e per la sollecitudine di conservare il suo prestigio e la sua dignità, egli viveva lontano dal suo popolo che perdeva l'affetto per lui, ritenendolo istintivamente inferiore al suo compito e chiamandolo giustamente responsabile degli errori dei suoi ministri.

Perciò, nonostante le sue fondate virtù e lo splendore che la corona imperiale diffuse sulla sua fronte durante il suo lungo regno di quarantasette anni, Leopoldo è male giudicato dai suoi contemporanei e i protestanti non sono i soli a muovere recriminazioni contro di lui.

Ed è per reagire contro questa opinione sfavorevole formatasi a suo riguardo e per farne una riabilitazione, che il professore Onno Klopp ha voluto pubblicare la corrispondenza dell' Imperatore col P. Marco d'Aviano.

Se quelle lettere però mostrano la fede, la pietà del monarca, la sua onestà e la rettitudine delle sue intenzioni, vi si trova altresì la traccia di quella pusillanimità, di quelle esitanze, di quelle lacune di carattere a lui rimproverate dalla storia dopo la sua morte, come il P. Marco, con un coraggio pieno di rispetto, gliele rimproverava lui vivente.

Ed eccone un segno, in questa lettera che Leopoldo, già alle prese col grande pericolo, scrive al Cappuccino, il 5 settembre 1682.

« Ho grande bisogno di ricorrere alle preghiere di Vostra Paternità, tanto più che si tratta non della mia causa, ma di quella di Dio stesso. Poichè è l'Europa che ne soffre, e per conseguenza la religione cattolica.

« O Padre! Riconosco di meritare futto questo e ancora di più pei miei numerosi peccati, sì di commissione come d'ommissione. Ma spero che il buon Dio non vorrà punire tante anime innocenti pei miei misfatti, dei quali mi dolgo infinitamente, protestando di non voler più offendere un Dio così buono, così misericordioso e che mi fa sempre tante grazie ».

Questa confessione era stata provocata dalle ammonizioni del Padre, come risulta dalla continuazione della lettera: «Oh! come vengono a tempo le esortazioni di Vostra Paternità e come voglio meglio applicarmi a conoscere i miei falli di ommissione ed a meglio adempire i doveri del mio ufficio così grave! Vostra Paternità sa bene non essere questa una cosa facile, che sono affatto solo, che tutto non posso sapere. Devo

dire la mia colpa: io sono di un naturale un po' dubbioso e irresoluto, e non so subito appigliarmi alle risoluzioni vigorose».

« Venga in mio soccorso, gli scriveva ancora, poichè io sono solo e con le mie sole forze, senza l'aiuto di alcuno, ne di uomini, ne di denaro, e si tratta d'un affare che interessa tutta la cristianità ».

Egli però trascurava di organizzare una difesa energica, e se talvolta gettava qualche grido di angoscia, non cercava di meglio però che di lasciarsi illudere dalle notizie ottimiste di quelli che lo circondavano per addormentarsi di nuovo in

una ingannevole sicurezza.

«È vero, dicevano quei falsi amici dell'Impero, che i Turchi si organizzano e raccolgono le loro forze, ma noi conosciamo la millanteria orientale, sappiamo quanto siano esagerate le notizie che arrivano da quella nazione, dove l'immaginazione ha una parte così grande. Attendiamo delle informazioni più sicure.

« Non abbiamo d'altronde, per proteggerci contro le incursioni del secolare nemico, tutto il territorio Ungherese, che ci difende e ci serve di riparo? Quante volte questo regno non ha ricevuto i primi colpi ed ha vittoriosamente resistito? Una volta di più gli Ungheresi rigetteranno verso la Turchia

l'insolente invasore ».

Per l'indolenza abituale delle autorità austriache erano questi dei buoni pretesti, ma in pari tempo un pericolo di più per la sicurezza dell'Impero e della cristianità; poichè in questa confidenza, nulla eravi preveduto, nulla preparato e le porte rimanevano aperte all'invasione, perciò la minaccia, lo si vide ben presto, era lontana dall'essere una chimera.

Particolarmente incomprensibile ed inescusabile era poi l'acciecamento in ciò che concerneva l'Ungheria. Questa nazione, infatti, non era più il regno cattolico di S. Stefano, e, mal sopportando la tutela dell'Austria, mal governata dagli emissari dell'Imperatore, era scivolata da lúngo tempo verso il pendio della rivolta. Il protestantesimo diffondeva i suoi pregiudizi e staccavala sempre più dal potere centrale, onde la situazione era divenuta minacciosa in modo particolare.

Siccome i ribelli disprezzavano tutti gli avvertimenti e si introducevano sino alle Diete per sfidare l'autorità dell'Imperatore, questi era pervenuto a sopprimere la dignità di Palatino, per nominare un vicerè, che fu però un ungherese, l'Ar-

civescovo di Strigonia.

Ma era un prelato cattolico, ed era un delegato dell' Imperatore. Ciò bastava per farlo considerare come un nemico e un traditore. Numerosi cittadini, sobillati dagli eretici, credendo difendere la loro libertà e la loro autonomia, si collegarono contro di lui.

Ogni movimento popolare trova presto un uomo che l'incarna e che ne diviene l'anima e il capo. Emerico Tekeli, il cui padre era morto combattendo contro l'Impero, si presentava con l'aureola di un eroe popolare, di un salvatore della patria. Egli divenne questo capo e la guerra civile ricomincio.

L'ora era favorevole pei Mussulmani, che non perdevano la speranza di trovare in quei ribelli degli alleati contro l'Austria. Nessuno credeva possibile una così mostruosa congiura, essendo i Turchi i nemici ereditari degli Ungheresi, i quali, come vicini più prossimi, avevano sempre ricevuti i loro primi assalti e sofferto in tutte le loro invasioni.

Forse le misure prese dapprincipio contro quei ribelli erano giustificate, ma si era tenuto conto sufficientemente, nelle repressioni, delle suscettibilità del sentimento nazionale? Tutto ciò che era stato decretato o eseguito a questo scopo, era stato veramente politico? Udremo sovente il Padre Marco implorare la clemenza dell' Imperatore in favore di quei sudditi fuorviati, e dolersi delle esazioni di cui erano colpiti, delle vendette contro di essi esercitate e che non servivano che ad esacerbarli.

Sempre così come allora, i caporioni protestanti erano i padroni della nazione, e levavano insolentemente la testa. Essi avevano per alleati gli Ebrei, che Leopoldo aveva avuto il torto di favorire a Vienna, e che, essi pure, perchè non erano i padroni assoluti, si ritenevano perseguitati.

Il fanatismo settario e l'odio comune contro l'Impero parlarono più alto della ragione e degli interessi, e fecero tacere tutti i risentimenti e tutti i timori. Senza più ricordarsi delle estorsioni a cui erano stati assoggettati, Tekeli ed i suoi conclusero coi Turchi un trattato secreto. Essi li chiamano sul proprio territorio, cedono loro le fortezze e aprono loro la via della capitale dell'Impero.

Una nazione vicina all' Ungheria, la Polonia, ha con essa dei comuni interessi e sovente accorse in suo soccorso per tener i Turchi in rispetto. Allora essa aveva dei torti possenti contro l'Impero ed una vendetta da compiere. Nazione debole, la cui sorte dipende in gran parte dai suoi vicini, teme di divenire vittima delle usurpazioni del suo formidabile vicino, l'Impero di Leopoldo.

Ma la Polonia, che è cristiana, giungerà sino ad assecon-

dare i ribelli ungheresi e prestare aiuto ai Mussulmani, da essa sino allora valorosamente combattuti?

Come non temerlo, quando si conoscono i sentimenti per-

sonali che animano il re Sobieski verso Leopoldo?

Vincitore dei Turchi a Kotzin, eroe popolare, da tutti applaudito, questo duce, soddistatto della sua gloria, non pensava affatto a cedere la corona di Polonia.

Ma la Dieta che l'aveva nominato, si prolungava, senza risultato. La Francia aveva il suo candidato, che era il grande Condè; l'Austria sosteneva, dopo il duca di Neubourg, il duca di Lorena, nemico giurato del re di Francia. Per dare uno scacco a quest'ultimo, l'ambasciatore di Luigi XIV modificò i suoi piani e suscitò la candidatura di Sobieski, e questi fu entusiasticamente acclamato. Sino all'ultimo momento aveva avuto contro di sè l'opposizione dell'Austria, e la regina che per non abbandonare il suo trono voleva sposare il nuovo re, aveva usati tutti i mezzi per favorire il Lorena. Questi divenne infatti suo sposo, ma in un esilio ed in una Corte secondaria, a Inspruck, dove già l'abbiamo incontrato. Nè essa nè Leopoldo dimenticavano questa umiliazione e questa perdita.

Le relazioni dunque erano tese, e i diversi incidenti di questa sorta di lotta avevano contribuito ad accendere di più l'odio di razza espresso da questo proverbio polacco:

Il mondo sarà passato e tutto avrà avuto fine Quando si vedrà amarsi Polacchi e Germani.

La Francia, al contrario, aveva saputo coltivare l'amicizia di Sobieski. Essa, per conservarsi in buoni rapporti col re medesimo, aveva il migliore degli intermediari, la regina Maria-Casimira, che Sobieski amava appassionatamente, una Francese, figlia del marchese de La Grange d'Arquien.

Maria-Casimira non sarebbe stata donna, se non avesse approfittato della circostanza per farsi pagare il suo concorso con onori e con dignità. Reclamava per suo padre il titolo di Duca e di Pari di Francia, e siccome Luigi XIV non voleva accordarlo, cessò dal canto suo dal rendere servigi che la

pretesa ingratitudine del re non voleva retribuire.

« Senza far conto dei dispiaceri a cui andiamo incontro, così gli scriveva, abbiamo fatto ad occhi chiusi tutto ciò che rispondeva ai desideri di Vostra Maestà. Ha desiderato che fosse da noi fissata la pace coi Turchi, noi l'abbiamo subito conclusa, quantunque, ritardando, ci sarebbe stato possibile di ottenere delle condizioni migliori, ed ancora non fu senza difficoltà che siamo arrivati a questo debole risultato.

« Il trattato fu concluso con il malcontento dell' Ungheria. Doveva rimanere secreto, ma il Papa e l'Imperatore ne hanno avuto notizia. Il Nunzio non cessa dal ricordarci il dispiacere provato dal Sommo Pontefice, e i principi dicono altamente che, senza gl'incoraggiamenti e le connivenze del re di Polonia, non potrebbero prolungarsi i torbidi dell' Ungheria » (1).

Ella scriveva nello stesso senso all'Ambasciatore: « Gli affari dell'Ungheria sono la cagione per cui abbiamo contro di

noi tutte le potenze e i nostri propri sudditi ».

Ma Sobieski aveva l'animo grande, e non fu già questa considerazione che lo spinse a prendere in questo affare una decisione contraria a quella che gli suggeriva il suo possente amico e protettore, rompendo il patto coi ribelli ungheresi e denunciando il trattato coi Turchi, per combatterli come per lo innanzi.

I Nunzi gli rappresentavano gl'interessi della cristianità, e il re di Polonia si ricordava delle circostanze della sua elezione. Ed allora aveva detto: «È il vincitore dei Turchi che il mio popolo ha acclamato. Con ciò esso ha tracciata la mia missione. lo sono Re non per comparire, ma per combattere ».

Da questo però, al fatto di volare in soccorso dell'Imperatore e soprattutto di contrarre con lui una alleanza e subirne le condizioni, vi era molta distanza. L'autorità degli ambasciatori e dei nunzi non avrebbe bastato. Il vincere questo ostacolo era il compito difficile per eccellenza e solo il Padre Marco d'Aviano doveva condurlo a buon fine.

Il grande ostacolo per l'organizzazione della difesa veniva dunque, e le è stato certo abbastanza rimproverato, dalla Francia, l'eterna rivale della Casa d'Austria.

Ma a questa politica della nostra nazione, così mal compresa, così ingiustamente criticata, si può dare facilmente una spiegazione.

La rivalità tra le due nazioni, cagione di tante turbolenze, di tante guerre che hanno desolato il mondo e divisa la cristianità, non è, prima di tutto, un fatto da attribuirsi solo alla Francia, e la responsabilità pesa almeno in parte anche sopra l'Austria, mentre ciascuna delle due nazioni credeva di difendere la propria causa, quella dei suoi sudditi, e anche l'interesse generale dell' Europa.

E sotto questo ultimo punto di vista, non fu forse un errore quello di Leopoldo I di monopolizzare a profitto dei sugi un trono che doveva rimanere accessibile a tutti, e di tenerne ostinatamente lontano il Re cristianissimo?

(1) Bibl. Barberini. Roma.

Si parla dell'orgoglio di Luigi XIV che osava ambire la corona imperiale, cinta prima da un re di Spagna, come se fosse minore l'orgoglio del suo rivale nel volerla tenere unicamente per sè e pei suoi, quando, per la costituzione stessa dell'Impero romano, questa corona doveva essere il bene dell'intera cristianità.

Chi era infatti l'Imperatore, nel suo principio, se non il capo morale di tutti gli Stati cristiani uniti e confederati, sotto la presidenza d'onore del Papa, del Vicario di Gesù Cristo, di una società delle nazioni in antecedenza, riconosciuto e rispettato da tutti, che regolava i loro mutui rapporti, divenendone arbitro al bisogno, pacificando le querele, facendo regnare la pace nel mondo al tempo stesso che difendeva gli interessi della religione e formava il braccio armato della Chiesa!

Le divisioni cagionate dalle apostasie dei principi protestanti avevano, senza dubbio, già fortemente scossa questa istituzione che istoricamente si congiungeva a Costantino e a Carlomagno, e conservava l'unità politica per quanto allora potesse esistere nel mondo cristiano. Questa unità ora erasi infranta, l'autorità del Cesare cristiano era assai precaria, ma egli conservava ancora un prestigio morale, ed importava di mantenere questo legame nei mutui rapporti tra principi cattolici, precisamente per poter meglio difendersi contro le usurpazioni e le rivolte degli eretici e soprattutto contro i pericoli con cui la potenza turca minacciava sempre l'Europa.

Ma la prima condizione perchè l'Impero romano fosse veramente una continuazione dell'antico Impero, un vincolo di unione tra tutti gli Stati cristiani, il moderatore della politica, il difensore dei diritti di tutti, non era forse una specie d'indipendenza, che lo collocasse fuori, o, se si vuole, al di sopra degli altri stati? Esso doveva rimanere istituzione internazionale, in qualche modo neutro, non appartenente per se stesso ad alcun Stato, essendo che il detentore della Corona veniva scelto per elezione e tolto come si era fatto sino allora, da troni diversi.

In diritto era così; ma in fatto, da lungo tempo, era il so-

vrano dell'Austria che era Imperatore.

Alla dieta del 1658, che elesse Leopoldo, Luigi XIV era stato candidato, ed aveva in suo favore i tre elettori ecclesiastici di Magonza, di Colonia e di Treveri, con l'elettore di Baviera e quello di Savoia. Scegliendo il loro candidato fuori dell'Austria, quei principi volevano precisamente che l'Impero non divenisse progressivamente ereditario. Ma le raccomandazioni del re di Spagna, e soprattutto quelle del Papa, che considerava Leopoldo come difensore della cristianità contro i Turchi e temeva per l'Italia l'azione di un imperatore francese, col Duca di Savoia per luogotenente, impedirono questa elezione.

Nel 1689, quando venne fatto un nuovo passo su questa via, Leopoldo, che teneva la corona di suo padre, volle farla passare a suo figlio, nel timore che Luigi XIV l'ottenesse pel Delfino. Egli, come vedremo, ebbe l'abilità di scegliere, per convocare la dieta e ottenere l'elezione desiderata, il momento in cui, essendosi il Re di Francia reso impopolare tra i principi, aveva in sua mano tutte le probabilità.

Ciò non toglie che l'istituzione dell'Impero non deviasse da quel momento dal suo principio e dal suo scopo a detri-

mento della pace universale dell'Impero stesso.

L'antica istituzione internazionale si trasformò e cambiò natura; essa divenne una specie di bene di famiglia, un feudo ereditario. Non rispondendo più al suo scopo primitivo, per ciò stesso era distrutta e perdeva la sua ragione d'esistere.

La Francia e quelli che la sostenevano, non si mostravano forse meglio ispirati e più premurosi del bene comune, allorchè, per conservarle il suo carattere di universalità, cercavano di far entrare in quel dominio troppo riservato un principe che non fosse dell'Austria.

Chi potrebbe dire quante lotte sanguinose si avrebbero potuto evitare e qual era di prosperità si sarebbe forse dischiusa per l'Europa pacificata, se l'Impero fosse rimasto costituzionalmente lo stesso, esercitando efficacemente il suo compito di moderatore delle nazioni e di supremo arbitro, giusto e disinteressato, precisamente perchè era un bene di tutti?

Il mondo, sotto quell'alta presidenza, invece della fraternità dei popoli, ha veduto la continuazione della lotta e noi abbiamo assistito al più sanguinoso e al più rovinoso dei suoi drammi che doveva essere l'ultimo.

L'origine di tutte le guerre, che hanno devastato periodicamente l'Europa, si trova nella rescissione del patto secolare che provocò la distruzione progressiva dell'Impero Romano, già scosso sotto Francesco I e, mentre viveva Luigi XIV, sotto Leopoldo I.

Questi non si accontentava più di volere uno dei suoi per successore immediato: in una terza tappa delle sue pretenzioni fece adottare in una dieta speciale il principio dell'eredità dello scettro imperiale.

Questa radicale mutazione, che ebbe funeste conseguenze dal punto di vista cattolico, non l'ottenne se non a prezzo di una concessione che fu una viltà e un delitto, assecondando l'ambizione di Federico-Guglielmo, elettore di Brandebourg, e acconsentendo, per assicurarsi una voce di più in favore della sua mozione alla dieta, di erigere in regno il marchesato di questo principe.

Strano rivolgersi dei fatti; o piuttosto rivincita della Provvidenza che non lascia quaggiù nessuna colpa impunita.

Fu questo piccolo re di Prussia, introdotto così illecitamente sul teatro della politica da Leopoldo, che diviene, due secoli più tardi, il vero Imperatore, arbitro dei destini dell' Europa e che sogna il dominio universale. Ma questi non è più il braccio armato della Chiesa, è l'Imperatore di Germania, il monarca luterano, che con la sua autorità e con la sua opera ha soppiantato l'Imperatore cattolico, il quale non è più che il suo umile satellite, costretto a seguirlo ed a camminare nella sua orbita, inabissandosi con lui in una catastrofe che ha scosso i fondamenti di tutta l'Europa.

È pungente il constatare come ciò che si era convenuto di chiamare l'ambizione di Luigi XIV, che dopo tutto non era che la fierezza della Francia, avrebbe non soltanto pacificata l' Europa del secolo decimosettimo, ma ancora avrebbe salvata l'Austria, sua rivale, ed evitato per essa e pel mondo/le orri-

bili calamità presenti.

Oltre queste dispute sulla possessione dell'Impero, tra la Francia e l'Austria v'erano ancora altri numerosi motivi di conflitti.

Il principale era quello delle frontiere del Reno. La Francia nata in paese alsaziano, sul campo di battaglia di Tolbiac, ha sempre considerato questo fiume come la sua barriera e la sua difesa naturale al nord-est come più sotto ha le Alpie al mezzogiorno i Pirenei. Avendo da rifarsi contro gli smembramenti della feudalità e rimettersi nella sua unità e integrità, per rientrare in possesso delle sue provincie, usò talvolta dei mezzi diplomatici, di scambio, di alleanze, altra volta degli argomenti di forza.

Questi ultimi furono necessari soprattutto per quelle provincie dell' Est, sopra le quali la Germania pretendeva di avere dei diritti. La Francia lotto contro di essa per difendere la sua causa e conservare la Lorena e l'Alsazia, coma essa aveva lottato contro la Spagna per riprenderle la Fiandra, Valenciennes che erano in suo possesso, e la Franca Contea.

Il trattato di Vestfalia, in vigore da una quarantina di anni,

aveva riconosciuto i diritti della Francia, e le aveva anche dato una Alsazia più estesa di quella di oggi, come il trattato di Nimega le aveva reso la Lorena.

Non volendo l'Imperatore sottomettersi alla sua disfatta e reclamando dei diritti su quelle provincie, il Re di Francia vi assicurava il suo potere e costruiva delle fortezze, il che Leopoldo considerava come minaccie, provocazioni e, più ancora, come violazioni di trattati.

Da ciò, le guerre incessanti e, tra i due principi, una ostilità che non aveva mai tregua.

La diplomazia dell'uno si credeva permesso di allearsi a tutti i principi tedeschi luterani, contro la Francia, a rischio di favorire l'eresia. La Francia vi rispondeva con la famosa alleanza coi Turchi, nemici del nome cristiano, alleanza che si affermava non soltanto con un appoggio morale, ma ancora con mezzi materiali e con l'invio di sussidi.

È qui soprattutto che la politica di Luigi XIV è giudicata, d'ordinario, severamente, ed è coinvolta nella riprovazione che essa ispira, all'anteriore politica religiosa di Richelieu, la quale, lo si sa, era quella del P. Giuseppe da Tremblay.

A questo maneggio di affari si può, è vero, attribuire il torto di essere stato ispirato troppo dall' interesse particolare l'uomo di Stato veramente devoto alla sua patria, che non è cieco, e sovente si avvicina al vero patriottismo esagerato confondersi con questo molto bene. Sotto l'impressione di degli errori che appariranno ai suoi occhi e a quelli del suo popolo come eminenti virtù.

Perciò, anche dal punto di vista degli interessi religiosi, la politica della Francia verso i Turchi, durante tutto questo samente.

Alla crociata armata d'una volta, il P. Giuseppe, con la sua grande fede e col suo genio politico profondo, aveva voluto sostituire la crociata pacifica. Era per le tradizioni di gnore di Gerusalemme, delle relazioni di amicizia che si manifestavano, da parte del musulmano verso il suo alleato occidentale, con l'invio delle chiavi del Santo Sepolero. Ed era eroi armati contro i Turchi, non cessava tuttavia d'inviare

nelle loro terre dei pacifici conquistatori, che vi continuavano

l'opera stessa del serafico S. Francesco.

Ciononpertanto lo stato di queste missioni era precario, l'ufficio di Custodi dei Luoghi Santi era pieno di pericoli e il sangue dei Francescani veniva sparso, ad ogni istante, intorno ai santuari venerati dalla cristianità. Vi mancava una protezione potente, la spada di una nazione cristiana.

Il P. Giuseppe da Tremblay aveva saputo imporla al Sultano, quando inviava in tutto il Levante un' armata di novelli missionari, di religiosi Cappuccini dallo zelo ardente, che penetravano sino al cuore della Persia, nelle Indie e nel Thibet, e grazie al patto concluso tra lui e il re di Francia, questi campioni del Vangelo erano stati accolti ed erano rispettati sulle terre turche, con piena libertà del loro ministero, come amici ed alleati.

Questa politica così screditata ebbe dunque, almeno allora, la sua-ragione di essere e i suoi felici risultati. La conservazione della fede in tante parti dell'Impero turco, il ritorno al cattolicismo di numerose chiese orientali dissidenti ne furono

i primi frutti.

Se la Chiesa cattolica conserva ancor oggi attraverso tutto l'Oriente la sua situazione privilegiata, se le missioni hanno potuto conservarsi e perpetuarsi, se i Custodi dei Luoghi Santi hanno potuto continuare la loro gloriosa impresa, anzi, se le altre nazioni dell'occidente godono ancora i benefici delle convenzioni, è alla politica della Francia che esse lo devono.

Luigi XIV non voleva interrompere questa tradizione e perdere i vantaggi di una alleanza profittevole anche al cattolicismo, per rendere un servizio al suo più grande avversario.

Egli non credeva d'altronde che il pericolo turco fosse imminente per la cristianità e si lusingava, se l'Austria fosse stata invasa, di ritrovare la spada di Carlo Martello per arrestare egli stesso i Mussulmani sulla via di Roma.

Era egli in ciò sincero o lo diceva forse per vanagloria, sotto l'influsso di quell'orgoglio che è di moda il rimproverarglielo, dopo che i suoi storici si credono tenuti di andare in traccia delle loro informazioni di là del Reno e presso autori protestanti? Sarebbe stato egli capace di arrestare quella invasione, contro la quale non avesse dapprima opposta barriera alcuna? Come contenere un torrente straripato, che trascina seco tutti gli ostacoli e la cui impetuosità aumenta man man che si avanza?

Per quelli che conoscevano le armate di Luigi XIV, la risposta è facile, tanto più che la forza dei Turchi, come lo te-

stificano abbondantemente le lettere del P. Marco, proveniva in gran parte dall' incapacità e dalla debolezza di Leopoldo, dall' incuria dei suoi generali e dalla fiacchezza dei soldati. Campagne mal preparate, ritardi nell'intraprenderle, divisioni e antagonismi tra i capi, errori imperdonabili di strategia, imprevidenze e viltà, ecco ciò che il santo religioso non cesserà di denunciare, ciò che permetterà di giudicare con giusto valore le forze del nemico e i pericoli che esse cagionavano all' Europa. Una armata come quella di Conde avrebbe forse potuto fare di più in quindici giorni contro l'invasione turca di quello che fece l'armata austriaca degenerata in otto campagne, che furono in realtà otto anni perduti.

Il pericolo esistette un momento davanti a Vienna; ma i Turchi non vi erano arrivati così numerosi, così potenti, come un torrente devastatore, se non pel tradimento degli Ungheresi, che avevano loro aperte tutte le dighe. La capitale però tratteneva la corrente, e rotta questa barriera, altre città, altre

fortezze l'avrebbero trattenuta a loro volta.

La Francia dunque poteva credere di arrivare in tempo e di essere capace di riportare sopra un terreno diverso da quello di Sobieski, una vittoria simile alla sua.

Il Papa, evidentemente, non era obbligato a condividere questa confidenza e ad entusiasmarsi per un piano che avrebbe probabilmente richiesto, da parte dei francesi, l'occupazione dell'Italia del Nord. Egli preferiva piuttosto di prevenire il male e pensava che quanto più presto si avesse potuto scongiurare la minaccia che pesava sul mondo, tanto maggiori sarebbero stati i vantaggi che ne doveano seguire.

Perciò affrettava le cose e cercava di mandare dei soccorsi all'Austria. Egli avrebbe voluto formare, per venirle in aiuto, una lega difensiva di tutti i principi cristiani; ma la prima condizione del buon esito era che l'Austria acconsentisse a

concludere la pace con la Francia.

Innocenzo XI fece scrivere a questo scopo, il 17 luglio 1680, ossia tre giorni prima che i Turchi arrivassero sotto le mura di Vienna, al P. Emerico da Comorra, o Emerico Sennel, cappuccino di grande virtu, che Leopoldo aveva fatto eleggere nel 1680 all'arcivescovado di Vienna, malgrado le obbiezioni del Papa che temeva, nominando un Cappuccino ad un posto così elevato, di andar contro le tradizioni dell'umiltà francescana.

« Vi supplichiamo di usare della vostra autorità presso di Sua Maestà Imperiale, perchè dinanzi al pericolo che corre la Polonia, l'Austria e tutta la cristianità, si affretti a concludere una pace, senza della quale la causa del bene pubblico sembra irrimediabilmente compromessa. Se vi è bisogno, non esiti ad abbandonare generosamente qualcosa delle sue ragioni e dei suoi diritti » (1).

L'Imperatore, sordo a questa voce paterna, rimase nella

sua ordinaria ostinazione.

Alle istanze d'Innocenzo XI, si unirono anche quelle dei suoi migliori consiglieri, ma si sa che egli non ascoltava che i cattivi.

Il duca di Neubourg era pure d'avviso che bisognasse cedere alla Francia, e al tempo stesso che scriveva al P. Marco, ne doveva parlare all'Imperatore. I termini della sua lettera al Cappuccino rivelano una mentalità speciale e mostrano quanto Luigi XIV avesse ragione di diffidare delle offerte di pace che gli avrebbero fatte i Tedechi, spinti dalla necessità.

« Per la gloria di Dio, scriveva il vecchio duca, cediamo qualche passo alla Francia, e con una tregua, arrestiamo il torrente. Ciò non sarà che per un po' di tempo e per permetterci di finirla coi Turchi, e poi, io sono certo, ritroveremo tutto».

In altre lettere, egli minaccia la Francia delle collere della Germania, quando questa sarà libera dalla parte del Danubio.

Queste minaccie non commuovono troppo il Re di Francia che conosce la debolezza di Leopoldo e sa che è tale da non poter lottare contro i suoi nemici riuniti. Rimane perciò sul piede dell'ostilità in faccia al suo infelice rivale e usa della libertà che gli si lascia. Confessiamo che nulla avrebbe perduto nel mostrarsi più magnanimo, e che avrebbe trovato profitto e gloria ad un tempo nell'adottare allora la politica suggeritagli da Innocenzo XI. Ma, alla medesima guisa che l'Imperatore non teme di disobbedire al Papa che lo spinge a concludere la pace, così egli pure non si crede tenuto di sacrificare i suoi interessi, o piuttosto gl'interessi della sua nazione col fare un atto di obbedienza, entrando nella Sacra Alleanza. Non soltanto rifiuta di unirsi agli altri principi e spinge i suoi amici a seguire la sua condotta, ma muove allora un attacco contro Genova per farvi pesare una minaccia d'invasione, e immobilizzare le forze dell'Italia impedendo loro di correre in soccorso dell'Imperatore.

Si dice che il Papa a questa notizia, fatto chiamare Pambasciatore di Francia, gli abbia rivolte le più commoventi suppliche; poi, vedendole senza risultato, si gettasse in ginocchio, con le lagrime agli occhi, minacciando della vendetta del cielo

<sup>(1)</sup> Bullarium Ord. Cap. t. IV p. 248

il monarca la cui politica faceva scatenare sul mondo dei mali incalcolabili.

Luigi XIV non rimase insensibile a queste preghiere e mostro una generosità che contrasta con l'ostinazione di Leopoldo nel rifiutare la pace. Promise di non inquietare direttamente l'Imperatore durante la sua campagna contro i Turchi, e di cessare le sue incursioni in Germania. Acconsenti anche di fare una diversione ad Algeri, la quale occupando i Mori del littorale, indeboliva di molto l'armata di terra di cui il Sultano poteva disporre.

Ma l'Imperatore tuttavia rimaneva istessamente troppo isolato e incapace di tener fronte alla lotta.

I pericoli andavano accumulandosi, il cielo diveniva sempre più oscuro; i sinistri presentimenti si diffondevano, e, nell'attatesa di grandi mali che si prevedevano, si viveva in una inesprimibile angoscia.

Si ricordavano le predizioni del Padre Marco, e, come succede nell'approssimarsi di tutti i pericoli imminenti, si parlava dei presagi e dei segni soprannaturali.

Ve n'erano di reali, in particolare, l'apparizione del Santo Nome di Gesù miracolosamente disegnato nel centro di un faggio segato dai boscaiuoli. Ciò era avvenuto nelle terre di Massimiliano-Enrico, arcivescovo elettore di Colonia, il quale ne aveva informato il P. Marco. « Sono annunzi di beni spirituali, rispondevagli il santo religioso, ma forse saranno accompagnati da croci pesanti. — Le tribolazioni già incominciano, gli rispondeva il prelato, poichè i francesi si sono impossessati, senza colpo ferire, di Magonza e minacciano Colonia. Ma se ciò deve accadere, davanti al segno che mi fu manifestato, Signore! »

L'Imperatrice comunica pure al Padre Marco questo fatto che la colpisce assai, e gli manda alcune copie della miracolosa immagine. Al primo annuncio della disgrazia di Vienna, questi foglietti verranno portati dal P. Marco sull'arca delle reliquie di S. Antonio di Padova, ed egli le rimanderà all'Imperatore come un segno della celeste protezione contro i suoi nemici spirituali e temporali.

Non fu per la potenza di questo Nome di Gesù che San Giovanni di Capistrano riportava in altro tempo le vittorie? Egli lo aveva fatto imprimere sopra gli stendardi consegnati nelle mani di Giovanni Hunyade. Il P. Marco, suo emulo e continuatore della sua opera, invocava con egual fervore, il Nome di Gesù e poneva il sacro segno sul cuore del capo

dell'Impero, poiche l'Imperatrice s'era affrettata, quando ricevette le sacre immagini rimandatele da Padova, a distribuirle a ciascuno dei suoi figli e ai membri della sua famiglia, riser-

vando la prima per l'Imperatore.

Quale altra speranza poteva sostenere il coraggio, in quella Corte dove regnava una pietà così sincera? Era facile il riconoscere che l'ora era grave, che mancava ogni soccorso umano, che l'Impero, portante già i segni della disgregazione e della decadenza, non era capace di resistere al colpo formidabile di cui era minacciato; in una parola, che tutto era perduto, e Dio soltanto poteva tutto salvare.

Non invano l'Imperatore, i suoi ed il popolo posero in Lui

la loro confidenza.

La sua divina bontà teneva in riserva il soccorso opportuno, ed esso apparve visibile, sotto le forme di quell'umile Cappuccino che egli aveva preparato per compiere questa opera di salvezza, l'uomo della sua destra, a cui diede il potere di cangiare il cuore dei principi e di condurli al suo fianco; il possente taumaturgo, che doveva compiere sul campo di battaglia il suo più stupendo miracolo.





### CAPITOLO II.º

### L'assedio e la liberazione di Vienna (1683)



obbiamo ora esporre la serie degli avvenimenti che s'erano precipitati dopo il principio dell'anno 1683, gettando lo spavento nella cristianità di cui già il nemico ne predicava la rovina.

Il duca di Neubourg ne era già rassegnato. I Turchi, sempre abili nell'approfittare delle dissensioni che sorgevano tra i principi cristiani, facevano dei grandi preparativi per una campagna che essi proclamavano come definitiva, l'esito della

quale per essi non era dubbio. Questa volta l'Occidente doveva essere sommerso dai flutti degli Asiatici, che accorrevano con immense moltitudini, come delle fiere pronte a gettarsi su di una preda da lungo tempo agognata. Maometto IV era pronto a vendicare in una sola volta tutte le disfatte subite dalla Mezzaluna e Kara Mustafa, messo alla testa di tutto quel popolo in marcia, si vantava di giungere sino a Roma e di collocare sull'altare di San Pietro in Vaticano il trogolo del suo cavallo.

Compiuti i preparativi, l'Ungheria apre proditoriamente le sue porte, e una massa enorme di cavalieri, di fanti, di uomini e di donne si precipita verso l'Occidente. Lo stesso Sultano l'accompagna sino a Belgrado e non si ritira se non dopo aver confidato al Gran-Visir lo stendardo di Maometto,

facendogli giurare di difenderlo sino alla morte (14 maggio). Con questo sacro segno, i Mussulmani si credono invincibili e annunciano con grande strepito la loro prossima vittoria, la caduta dell'Impero cristiano.

Sono in numero di 300.000 : gianizzeri, spai, fantaccini, servi, venuti da tutti i paesi, Persi, Assiri, Abissini, Ebrei, Egiziani, Tartari, con 300 cannoni, 600 cavalli e un convoglio intermi-

nabile di viveri e di munizioni.

Il convegno è al celebre ponte di Essech, che sembra il punto di congiunzione tra l'Oriente è l'Occidente. È là che Tekeli, coi ribelli Ungheresi, andrà a congiungersi ad essi.

Il suolo d' Europa freme sotto i passi di quegli invasori, ma l'Imperatore conserva sempre la sua confidenza. Gli si fa credere che la ribellione è domata, che l'Ungheria gli sarà fedele, si diminuisce la cifra dei combattenti turchi, lo si assicura soprattutto che l'armata imperiale è pronta, numerosa, ben agguerrita, invincibile. Ed è così che egli confida nella vittoria, quando il nemico, non trovando alcuna resistenza, si avanza a gran passi ed è già alle porte della capitale.

I turchi s'impossessano di Cassoria e arrivano al fiume Rabb, dove il duca di Lorena, che comanda l'armata imperiale e che ha con sè un gruppo di Ungheresi fedeli, conta di poter arrestarveli. Ahimel questi pretesi fedeli, sotto la condotta del fellone Budiana, passano al nemico sin dal principio dell'azione, e gli imperiali sono costretti a ritirarsi precipitosamente.

Essi fuggono da Naiasel, di cui tenevano l'assedio, con una fretta ancor maggiore, dimenticando dietro a se stessi l'in-

fanteria, esposta ai più grandi pericoli.

Il vecchio duca di Neubourg, desolato per questa sconfitta,

scrive at P. Marco:

«L'armata poteva e doveva fare qualche operazione gloriosa prima dell'arrivo delle forze ottomane, ma vi rinunciò

assai presto.

«Il mio primogenito aveva avuto l'onore di dirigere il primo attacco contro Tobourg (Altemburg) e di impossessarsene, prendendo posizione sul fossato della fortezza. Ma essendo corsa notizia che 30,000 turchi si avanzavano, il terreno fu abbandonato, con detrimento dell'onore dell'armata imperiale. Confesso, mio caro Padre, di non poter comprendere come un'armata così bella e così potente non abbia fatto nulla contro quei Turchi, mentre eravamo più numerosi e i nostri soldati erano i più scelti. Ed ora è necessario che noi attendiamo tutto l'apparato dello loro forze? Se non si è agito contro un piccolo numero di combattenti, che cosa si farà quando ne saranno tre volte di più? Se andiamo di questo passo, perderemo l'armata e la nazione. Nel veder ciò il mio cuore si spezza, e la presenza di lei è veramente necessaria, perchè prevedo che senza di lei nulla faremo. Nelle guerre trascorse contro gli eretici, fu il beato P. Domenico (1), che ci fece guadagnare la vittoria di Praga. Ora Vostra Paternità bisogna che ci ottenga quella che dobbiamo riportare sui Turchi » (Grienau, 23 giugno 1683).

Come se Dio volesse mostrare la forza del suo braccio e riserbare al'suo umile servo la missione della liberazione, permette che i duci militari accumulino errori ad errori nel momento pericoloso.

Si cercò rifugio a Vienna con una precipitazione estrema, senza nulla prevedere, senza prendere le misure indispensabili. Il duca di Lorena ebbe appena il tempo di gettarvi alcune truppe per la difesa dei bastioni sotto la condotta di Steinhemberg. Kolonitz, il valoroso vescovo di Neustadt, più fortunato del vescovo Sennel, obbligato a seguire l'Imperatore, potè chiudersi così nella città con gli assediati. Egli sarà l'anima della resistenza, come Steinhemberg ne sarà il braccio. Nella sua precipitazione, il duca di Lorena si è dimenticato di occupare l'isola di Leopoldstadt, formata dal Danubio ai piedi della città, ciò che permette ai Turchi d'installarvisi e avere così, sul Danubio, come una piazzaforte di grandissima essi avrebbero potuto tentare da quella parte.

In quanto a lui, custodisce un passaggio a valle del fiume, protetto dalle montagne del Kahlemberg non tanto per stringere il nemico, quanto per sorvegliarne i movimenti e compiere, al momento degli assalti contro la città, una diversione opportuna.

L'improvvisa avanzata sopravvenuta come un torrente, disorientò l'Imperatore. Alla vista dei primi gianizzeri che correvano sulla pianura, si mette nelle mani dei suoi consiglieri ordinari, più sconcertati di lui, e fugge smarrito, dimenticando le più elementari precauzioni, senza prender seco nè i tesori, nè gli archivi, nè gli oggetti di prima necessità.

Sessantamila persone fuggono così in disordine alla luce delle fiaccole, e la confusione è così grande che si trascura di tagliare i ponti dietro a sè. Quéllo di Krentz è già invaso, quando il marchese de Sépeville ambasciatore di Luigi XIV,

<sup>(1)</sup> Dell' Ordine dei Carmelitani. Egli teneva in mano l'immagine della SS.ma Vergine, oggi è venerato a Roma a S. Maria della Vittoria.

essendosene accorto, accorre coi suoi gentiluomini, per difen-

derlo, e salva così gli illustri fuggitivi.

La famiglia imperiale, in questo esodo lamentevole, è costretta a mille privazioni. La prima sera, a Cornaibourg, non ha per asilo che un sordido albergo. Più di una volta è costretta a passare la notte sopra un po' di paglia, all' aria aperta. I principi soffrono la fame e piangono, e, particolare straziante, l'Imperatrice è sul punto di divenir madre; due mesi dopo ella darà alla luce l'arciduchessa Maria-Anna, e la sua salute e la sua vita sono frequentemente in pericolo. Ma se soffre la famiglia imperiale, soffrono di più quelli del suo seguito, che per essa dimenticano se stessi e dei quali nessuno si prende cura.

Il nunzio Buonvisi si lamenta amaramente del disordine di questa fuga spaventosa. Non soltanto nulla si era preveduto e non vi era alcuna organizzazione, ma si studiava quasi di sconcertare tutti i piani, e rendere inutili tutte le previsioni. Per la paura dei Turchi che credeva l'inseguissero, l'Imperatore evitava sempre di manifestare dove andava, forse non lo sapeva neppur lui, e teneva secreto l'itinerario, i luoghi di

fermata, il termine del viaggio.

Vi era urgenza però, dice il Nunzio, di non lasciar chiudere in Vienna le persone imperiali, senza che vi fosse una armata di soccorso, e non si poteva chiamare con questo no-

me le scarse truppe lasciate a difendere la piazza.

« Sono io, scriveva il de Branau, l'11 agosto, al Segretario di Stato, che ho consigliato Sua Maestà Imperiale di porre al sicuro le persone della sua casa e gli oggetti più preziosi. Gli infatuati del destino gli dicevano allora che io era troppo timido. Ed essi, che facevano i coraggiosi, se ne fuggirono per primi con precipitazione, dopo d'aver messo ben due volte in pericolo l'Imperatore ed i suoi, e d'avergli fatto abbandonare a Vienna i tesori necessari alla sussistenza di tutta la nazione.»

Il triste corteggio andò sino a Linz, poi, causa un nuovo

allarme, prosegui sino a Passau.

Fu là che Leopoldo, conoscendo quanto questa fuga, si triste dal punto di vista materiale, fosse funesta per lui anche

dal lato morale, scriveva al P. Marco:

« Gli avvenimenti presenti e i gravi pericoli in cui mi trovo, sono la cagione per cui le scrivo con grande afflizione, ma con eguale confidenza io posso ripetere: manus Domini tetigit me; per rassegnarmi dirò ancora: Ecce in flagella paratus sum. Il fatto si è che non solo la mia armata non ha potuto fare alcun progresso, nè ottenere alcun vantaggio contro il comune nemico della fede cristiana, ma ancora risolse di ritirarsi sotto il peso del numero incalcolabile dei suoi nemici e di venire fino a Vienna. L'infanteria è entrata nella città. Il Duca di Lorena con la cavalleria le sta vicino.

« L'armata però, Dio sia lodato, nulla ha sofferto. Ma questo colpo è venuto così inopinatamente che, non essendo conveniente di lasciarmi chiudere in Vienna, una sera fui obbligato a fuggire all' improvviso ed a camminare una parte della notte con tutte le incomodità che porta con sè una partenza così precipitata. È certo che fu per una particolare provvidenza di Dio se l'Imperatrice ed i figli nulla hanno sofferto in tante vicissitudini. Ci incamminammo alla volta di Linz, ma appena arrivativi, i Turchi ci avvicinarono e, potendosi tutto temere, si credette conveniente di partire e venir qui in fretta e per poco tempo. Abbiamo pure udito che i Turchi sono sotto a Vienna e si preparano vigorosamente all'assedio. La città è abbastanza guernita di gente, ha circa ventimila combattenti, munizioni di guerra e provvigioni. Ma ho timore che il momento sia molto inopportuno, che l'assedio duri lungo tempo, e io non ho forze sufficienti per soccorrere la piazza. Tuttavia ho fatto tutti gli sforzi, e spero che presto mi verranno mandati uomini da tutti gli Stati. L'Elettore di Baviera mi manda già diecimila soldati....

« Ho creduto bene d'informare Vostra Paternità della nostra ritirata, perchè so bene che tutti ne parleranno, e confesso che provo una grande confusione... Spero però che questa medesima confusione contribuirà a inclinare Iddio a pietà verso tanti poveri innocenti ».

II P. Marco rispose subito:

«Assicuro Vostra Maestà Imperiale di non aver mai provato una afflizione simile a quella che ora m'invade. Aveva perduto il sonno e fui sul punto di fare una malattia. Ancora non mi sono rimesso ed ho bisogno che Dio mi venga in aiuto,» Poi, in un'altra lettera:

\* Vorrei avere le ali per volare presso Vostra Maestà Imperiale. Se avessi l'obbedienza, non perderei un istante, ma il Padre Generale in questo momento si trova agli ultimi confini del regno di Napoli, e occorre per lo meno la metà di un mese per corrispondere con lui. Il mio viaggio a Vienna, con tale ritardo, sarà di poco profitto ».

La sua presenza è però necessaria e il Serenissimo Duca di Neubourg non dessa di ripeterlo.

«Ciò che manca, egli sèriveva, è uno che ci preceda con

la croce in mano e la cui benedizione sarà un pegno migliore di buon esito che la forza delle armi».

Il nome del P. Marco è d'altronde su tutte le labbra e il Nunzio, nelle sue lettere indirizzate a Roma, ricorda le sue

profezie.

«Sono spaventato dei mali che veggo, e molto più della disposizione divina che, come l'ha predetta il Padre Marco d'Aviano, sembra preparare per questa nazione lo sterminio

completo.

«Se Sua Maestà, diceva quel santo uomo, non pone rimedio a tante ingiustizie e a tanti vizi che regnano alla Corte, può star sicuro che il castigo già subito della peste, sarà considerato come leggero a confronto di quello che lo minaccia. Eccoci pertanto all'ora predetta, perchè, se Vienna è perduta, sotto i nostri passi si apre il precipizio».

L' uomo che tutti reclamano, colui che Dio ha scelto, come un novello Mosè, per liberare il suo popolo, non potrà sottrarvisi. La carità, lo zelo ne lo spingono, non gli manca più

che l'obbedienza e questa parla a sua volta.

Il 14 agosto, egli anuuncia d'aver ricevuti degli ordini urgenti dai suoi Superiori e la commissione del Sommo Pontefice che l'istituisce cappellano delle armate. Egli dunque si dà premura per accorrervi, e, nell'attesa, scrive da ogni parte, domanda soccorsi e incomincia, o piuttosto continua le pratiche con Sobieski che trovano ragione della sua resistenza. In meno di un mese, egli avrà compiuto il viaggio, organizzato il soccorso e salvata la città di Vienna.

All' Imperatore, suggerisce per primo i mezzi per attirare sulle sue armi le benedizioni del Cielo e gli raccomanda di ricorrere a Maria. Si vada incontro al nemico con l'immagine della Vergine dipinta sul principale stendardo, e si prometta di celebrare solennemente ogni anno la festa dell' Immacolata

Concezione,

« Sono obbligatissimo a Vostra Paternità, gli risponde Leopoldo, per il consiglio datomi riguardo alla bandiera. È vero che non si possiede uno stendardo generale, ma quasi tutte le bandiere elettorali portano, da un lato, l'immagine della Madonna. La festa dell' Immacolata Concezione si celebra con tutta solennità, in tutti i miei stati ereditari, preceduta anche da un digiuno particolare, in virtù di un voto dell'Imperatore Ferdinando III mio defunto genitore. Io mi sento al tutto consolato nel vedere che Vostra Paternità condivide così bene le mie viste ».

Ma le lettere non bastano. L'uomo di Dio ha fretta di es-

sere lui stesso presente. Eccolo arrivato a Linz dove abita il monarca. Avendo affari più urgenti da trattare altrove, e stringendo il tempo, vi fa appena una comparsa per consolare e incoraggiare l'Imperatore, poi vola alla ricerca di soccorsi.

Nel giorno di Pasqua di quell'anno (1683) era stato concluso un trattato di alleanza con Sobieski. Questi doveva mandare 40.000 uomini in soccorso dell'Impero, se ne fosse stato minacciato.

Ma la conclusione era stata trascinata penosamente, sollevando molte obbiezioni e lasciando, al trar dei conti, assai malcontento il re di Polonia

Era venuta l'ora per lui di mantenere la promessa data. Si rendeva egli conto che la rapida avanzata dei Turchi costituiva uno dei più gravi pericoli, e che perciò era obbligato ad eseguire senza ritardo il trattato? Si può dubitarne nel vedere le sue esitazioni e il suo ritardo.

Egli fu sordo agli appelli dell' Imperatore, contro il quale nutriva una segreta diffidenza. Tutte le sue antipatie si risvegliano contro questo avversario e prova una ripugnanza al tutto naturale di recarsi a combattere a fianco del Duca di Lorena, suo antico concorrente al trono di Polonia. Il trattato da lui firmato a malincuore, per obbedire alle istanze del Papa, poichè è un uno di sarebbe ben lieto, se non di eluderlo poichè è un uno di sarebbe poiche.

poichè è un uomo d'onore, almeno di differirne l'esecuzione. Ma ecco che entra in scena il P. Marcò a supplicarnelo. Non si tratta più dell'interesse personale di Leopoldo, ne del bene dell'Impero, che il Re di Polonia ritiene come un pericoloso vicino, ma delle sorti della cristianità. Da quel momento cessa ogni esitazione. Sobieski si mette in grado di soddisfare ai suoi impegni. Non soltanto egli darà degli uomini, ma si porrà lui stesso alla loro testa, e, con l'antico ardore che lo distingueva prima di essere elevato al trono, egli piomberà sui turchi e aggiungerà una pagina novella, la più gloriosa di tutte, alla lui su pagina novella, la più gloriosa di tutte, alla lui su pagina novella, la più gloriore.

riosa di tutte, alla lunga storia delle sue prodezze guerriere.

Così, in quella corte, il P. Marco ha preparato indirettamente la liberazione di Vienna, alla quale noi lo vedremo so stenere una parte così grando.

Non fu necessario un viaggio a Varsavia, mentre Sobieski, parlando di lui a Maria-Casimira, glielo dipinge come un uomo che ella non ha mai conosciuto. Non si vede del resto come il venerabile religioso avrebbe potuto trovare il tempo per fare questa visita. Tutto fu conchiuso per corrispondenza, ma il miracolo di questo cangiamento nelle disposizioni del Re non è che più notabile

Non si può dubitare che il Cappuccino non abbia promossa una determinazione decisiva, e che l'intervento di Sobieski, che tutto doveva salvare, non sia dovuto alla sua au-

Noi lo sappiamo dallo stesso P. Marco. Egli lo ricorda solennemente all'Imperatore in una lettera che noi citeremo più

« Vostra Maestà Imperiale sa bene che se dieci giorni prima non avessi domandato dei soccorsi per la sua capitale, e se avessi ritardate le mie pratiche solo di cinque giorni, Vienna sarebbe forse caduta nelle mani del nemico. Due volte ho dovuto calmare il re di Polonia, estremamente irritato per numerose ragioni, e persuaderlo di accorrere in tutta fretta per liberare la città di Vienna, il che avvenne ben gloriosamente con l'aiuto di Dio » (1).

L'Imperatore conferma la verità dell'asserzione rispondendo che egli conosce tutto quello che deve al buon Padre Marco, e che il dimenticarlo sarebbe da parte sua la più nera

ingratitudine.

Lo zelante negoziatore avrebbe voluto rendere allora all'Imperatore un altro segnalato servizio, conducendo la Repubblica di Venezia a collaborare a quella che era difatti la liberazione comune. L'anno dopo soltanto egli doveva vedere l'esito della sua mediazione.

La serenissima Repubblica o che nutrisse anch'essa delle illusioni sulla imminenza del pericolo, o che si disinteressasse, per meglio sorvegliare il mare, di cio che avveniva sul continente, o temesse di venir trascinata a spese troppo considerevoli, od avesse subito l'influenza della Francia, il fatto si è che essa resistette, nel 1681, alle istanze fattele in nome del Santo Padre, più che in nome dell' Imperatore, dal Cappuccino taumaturgo di cui essa era così fiera.

Sobieski è dunque solo. Egli ha abbreviato i preparativi e accelerato il suo cammino, cosicene arriva, coi suoi bravi soldati, dieci giorni prima dell' attesa. Un ritardo ayrebbe tutto perduto; esso avrebbe trovato i Turchi padroni di Vienna.

La sua presenza così necessaria e così provvidenziale sembra tuttavia inopportuna ai tristi consiglieri di Leopoldo. Lo si accoglie freddamente, si è gelosi di lui, e, se non si giunge sino a suscitargli degli ostacoli, gli si misurano i poteri, gli si dà un compito secondario, lo si tratta come un subalterno, di cui si accettano i servigi, ma temendone l'esito felice.

<sup>(1)</sup> Lettera da Padova, 9 dicembre 1688.

Taluni spingono l'Imperatore, sino allora così lento, a prendere il comando in capo, suggerendogli essere questo il mezzo per cancellare la capo, suggerendogli essere questo il mezzo per cancellare la cattiva impressione cagionata dalla rapidità della sua firma la cattiva impressione cagionata dalla rapidità della sua fuga. Sobieski, in tal guisa, non sarà che il suo luogotenente e Cesare potrà conservare la sua autorità.

Il re di Polonia, giustamente offeso, fa osservare che questo sarebbe un grande ostacolo per l'impresa e la sorgente di

Ma che importa ai cortigiani, pei quali la campagna non è che un nuovo pretesto per arricchirsi, mentre le rovine si acccumulano attanta per arricchirsi, mentre le rovine si acceumulano attorno ad essi! Sobieski, accorato per queste manovre stance di manovre, stanco di questi sospetti e di queste diffidenze ingiuriose, sente la tentazione di rifare il cammino e di abbandonare alla loro sorte quei ciechi che non vogliono essere salvati. Fortunata della ciechi che non vogliono essere salvati. Fortunatamente il P. Marco è la per trattenerlo. Egli lo rianima rinotamente il P. Marco è la per trattenerlo. lo rianima ripetendogli: «Sire, è per Iddio e per la cristianità che lei è vontte.

L'autorità del venerabile religioso si esercita anche sopra di Leopoldo, e gli scrive quello che non cessano di ripetergli il Nunzio e il Vicano quello che non cessano di ripetergli il Nunzio e il Vescovo di Vienna, cioè che nel comando supremo egli non troverà affatto la ricompensa della gloria che si fa brillare ai suoi occhi, perchè l'etichetta gli comanderà di tenersi sempra di tenersi sempre a due leghe almeno di distanza da ogni campo di battaglia l'attendi de leghe almeno di distanza da ogni campo di battaglia, Egli dunque acconsente di lasciare questo comando al Re di Dali dunque acconsente di lasciare questo e di comando al Re di Polonia, che combatterà efficacemente, e di testimoniargli una siconia, che combatterà efficacemente, e di testimoniargli una piena confidenza, nel momento in cui di-mentica il passato mentica il passato e mostra verso l'Impero una devozione così eroica. I Principi così eroica. I Principi non avranno difficoltà alcuna di obbedire agli ordini di un capo che li domina per la dignità regale e che ha già fatta apo che li domina per la dignità regale e che ha già fatto le sue prove sul campo di battaglia, acclamato da tutti coronato acclamato da tutti come il più bravo dei guerrieri, coronato

di allori per le sue numerose vittorie. La relazione con cui il Nunzio Buonvisi espone questa situazione con cui il Nunzio Buonvisi espone questiniche parole: niche parole:

« Prevedo pertanto che l'Imperatore si deciderà a partire, chè i ministri dei coingono. perchè i ministri, dai quali non sa sottrarsi, ne lo spingono. Essi hanno un grando il non sa sottrarsi, ne lo spingono. Essi-hanno un grande desiderio di recarsi all'armata per darvi degli ordini il all'armata per coglierà al darvi degli ordini, il che getterà la confusione e toglierà al re di Polonia un pol di re di Polonia un po' di quell'ardore che egli spiegherebbe, se ,tutto dipendesse dalla sua direzione » (1),

L'Imperatore infatti si mise in viaggio, ma non vi arrivò.

<sup>(1)</sup> Arch. Vaticani, Nunz. di Germania: 15 agosto 1683.

Almeno per una volta era ben servito dalla sua lentezza e irresoluzione.

La barca che lo trasportava, discendendo il Danubio, si fermò a Durrenstein. Da quella barca, palazzo fluttuante e senza gloria, Leopoldo scriveva delle lettere che mostrano la perplessità del suo animo e l'importanza dell'ufficio che allora compiva il P. Marco d'Aviano.

Stringe il cuore al vedere questo monarca assistere impotente alla rovina del suo popolo, proponendosi un agonizzante problema, domandandone la soluzione ad un povero Cappuccino, pronto ad obbedirgli, lui che comanda al mondo, con la docilità di un fanciullo. Ed è da ammirarsi al tempo stesso la fermezza di questo religioso che non si lascia dettare la risposta, nè dall'amicizia, nè dal timore reverenziale, ma unicamente dal desiderio del pubblico bene.

«Vedo, gli scrive l'Imperatore, l'8 settembre, che Vostra Paternità ha parlato al re di Polonia e al Duca di Lorena, e che ha trovato in essi uno zelo grande e il desiderio di venire ad una unione. Ritengo anche che oggi, festa della Natività, incomincierà l'avanzata verso il nemico. Avrei voluto che Vostra Paternità mi dicesse un po' quello che debbo fare... mi dica se il Re ha qualche difficoltà di trovarsi in faccia alla mia persona, se la mia venuta deve veramente arrecargli dispiacere, e se Vostra Paternità crede, come già prima mi disse, che non debba venire. Oggi stesso doveva partire di qui per il campo, ma non voglio chè la mia venuta sia un pericolo per Vienna o pel pubblico bene. È mio desiderio invece e mia volontà che non si perda, per aspettarmi, un solo momento, e che si soccorra la città.

« Non credo malfatto il venire di persona per accomodare le differenze che potrebbero sorgere tra gli Elettori ed i Principi, ed anche per avere una parte nelle fatiche di tutti e dare una consolazione ai miei sudditi. Se Vostra Paternità fosse di avviso contrario, me lo faccia sapere prontamente, mentre io faccio il viaggio lentamente, per non contrariare le operazioni.»

Il P. Marco, con linguaggio assai diplomatico, consigliò ancora l'astensione, esponendo una ragione che sa produrre una grande impressione sul monarca, così ligio all'etichetta, cioè che il cerimoniale non fu ancora stabilito e che vi potrebbe trovare delle difficoltà su questo punto. E distrugge l'argomento principale dell'Imperatore, affermando cioè che tutti i principi e i capi sono uniti e procedono in perfetta armonia.

« Il signor Duca di Lorena, egli dice, non mangia e non 🗸

dorme, sempre ripieno di sollecitudine. Visita da se stesso i posti e si mostro di Voposti e si mostra eccellente generale... Lessi la lettera di Vo-stra Maesta Impario. stra Maestà Imperiale sulla vetta della montagna da cui vedo sfilare l'armate della montagna da cui vedo sfilare l'armata, dandole la benedizione. Ecco tre giorni che noi procediamo con la benedizione. noi procediamo così in buon ordine. Non siamo più che ad un' ora da Vienna I un' ora da Vienna. La città, che si difende valorosamente, è stata avvertita dei stata avvertita dai nostri cannoni; i nostri segnali furono compresi e si ha risposto» (11 settembre).

Dalla barca che porta Cesare, non però la sua fortuna, chè questa si de la Cesare, non però la sua fortuna, perchè questa si deciderà senza di lui, l'Imperatore insiste ancora: «Io non vocatione senza di lui, l'Imperatore insiste ancora: «Io non vorrei certamente disgustare il Re di Polonia, ma spero che correi certamente disgustare il Re di Polonia, ma spero che come principe generoso e prudente, sapra conformarsi alla racia principe generoso e prudente, sapra posso formarsi alla ragione.... Vostra Paternità sa ohe io non posso restare dove restare dove sono, meno ancora ritornare indietro, poiche io voglio venire non meno ancora ritornare indietro, poiche io ma voglio venire, non per essere di ostacolo alle operazioni, ma per dare una constituta di serie di ostacolo alle operazioni, ma per dare una consolazione a tanti principi che sono miei amici

Credendo che le cose della guerra procedessero come lle della corta quelle della corte, si decide alfine di partire ed arriva a Klosternenbourg, ma al domani della vittoria.

Da Kahlemberg il P. Marco aveva mandato all' Imperatore lotizie dell'arresiste de le notizie dell'armata. Questa montagna che doveva diventare celebre, protegga la Questa montagna che doveva diventare celebre, protegge la città dalla parte del nord. Sulla sua cima vi si scorge un cara città dalla parte del nord. Sulla sua cima innalza in vi si scorge un castello ed una cappella. Essa si innalza in guisa abbastanza guisa abbastanza scoscesa e si estende per una lunghezza di parecchie miolio di Donubio. parecchie miglia discendendo rapidamente verso il Danubio. Guardando essa il scendendo rapidamente verso il Danubio. Guardando essa il passaggio del fiume in basso della città, aveva formato nel passaggio del fiume in basso della città, aveva formato pel Duca di Lorena e pei suoi soldati un eccellente baluardo. cellente baluardo; i Turchi, volendo prima di tutto impadro-nirsi della città nirsi della città, non avevano pensato a disturbarveli. Quando gli alleati manifacto avevano pensato a disturbarveli città solgli alleati manifestarono il loro arrivo, quelli della città soltanto avevano companio il loro arrivo, quelli della città soltanto avevano companio il loro arrivo, quelli della città soltanto avevano companio il loro arrivo, quelli della città soltanto avevano companio il loro arrivo, quelli della città soltanto avevano companio il loro arrivo, quelli della città soltanto avevano pensato a disturbarveli. tanto avevano compreso che il soccorso era venuto; essi però non supponevano compreso che il soccorso era venuto; essi fossero non supponevano affatto che Sobieski ed i Polacchi fossero già così vicini r già così vicini. E rispondendo ai segnali avevano detto: « Afrettatevi, siamo alla condendo ai segnali avevano detto: « Afrettatevi, siamo alla condendo ai segnali avevano detto: « Afrettatevi, siamo alla condendo ai segnali avevano detto: « Afrettatevi, siamo alla condendo ai segnali avevano detto: « Afrettatevi, siamo alla condendo ai segnali avevano detto: frettatevi, siamo alla fine dei mezzi di difesa. Stiamo per soc-combere!»

In quanto ai Turchi, sembrava ignorassero l'arrivo dei orzi, e sapevano che più che rinforzi, e sapevano che la resa della città non era più che

Era il 14 luglio quando i turchi arrivarono sotto le mura Vienna, Ouelli alcando i turchi arrivarono sotto le mura di Vienna. Quelli che risiedevano nella città, confidando nella misericordia divina misericordia divina, si mostravano valorosi sino all'eroismo e sopportavano, sonza mostravano valorosi sino all'eroismo inseparabili e sopportavano, senza venir meno, le privazioni inseparabili di un assedio a cui no meno, le privazioni inseparabili di un assedio a cui non si era affatto apparecchiati:

Il 2 agosto, festa della Porziuncola, le chiese erano state visitate come il solito, perchè si sentiva più stringente il bisogno della protezione del cielo.

La pioggia dei proiettili che i Turchi lanciavano senza dubbio appositamente contro le due chiese degli Osservanti e

dei Cappuccini, non arrestava la folla.

Sin d'allora gli assediati, estenuati dalle fatiche e dalla miseria, morivano ogni giorno a centinaia. Allorchè Sobieski, il 26 agosto, arrivò a Hellebron, ricominciarono a sperare. Qualche giorno prima avevano veduto uno stormo di cicogne, venute da Kahlemberg, posarsi sui bastioni di Vienna, e la visita di questi uccelli famigliari, sembrava loro di felice presagio.

Siccome però il tempo incalzava, essi non si accontentarono dei segnali, e Starhemberg, che comandava alcune truppe

della città, inviò di urgenza un messaggio a Lorena.

La staffetta, in luogo di portarlo a sua destinazione, si diresse verso il campo nemico, per consegnarlo al Gran-Visir, procurandosi così una buona paga col tradire il segreto di quel pericolo. Questo odioso tradimento servì ai disegni della Provvidenza e salvò la città.

Convinto ormai che essa stava per cadere irremissibilmente in sua mano, nulla temendo da parte di Lorena, mentre era sicuro di tenerlo a bada, Kara Mustafa, per risparmiare la vita dei suoi uomini, proibi di rinnovare l'assalto. Ciò diede ai confederati il tempo di organizzarsi.

Sobieski, che aveva nascosto i suoi soldati nelle roccie e nei boschi di Kahlemberg, dal lato opposto della città, dava allora alla regina Maria-Casimira di Polonia, notizia della

campagna.

« La giornata dell' 8 settembre l'abbiamo passata in preghiera. Il P. Marco, mandato qui espressamente dal Papa, ci diede la sua benedizione. Abbiamo ricevuto la Comunione dalle sue mani, dopo la quale egli ha celebrato la messa e ci ha rivolto una commovente esortazione: « Avete voi confidenza in Dio? » ci chiese. E dietro la risposta unanime che la nostra confidenza era piena ed intera, ci fece ripetere con lui, a più riprese: « Gesù! Maria! » È veramente un uomo di Dio e nulla affatto ignorante o bigotto. Gli ho dato una udienza di mezza ora prima di passare il Danubio. Mi comunicò il suo ultimo colloquio avuto con l'Imperatore, e come gli avesse mostrati i disordini ed i peccati che attirarono la collera di Dio sopra questa nazione, e i punti sopra cui importava innanzi tutto di correggersi.

« Non lo ha consigliato di venire all'armata o di accostarsi al teatro della guerra. Perciò, quando per un istante si fece correre la voce che l'Imperatore stava per arrivare e che già si preparavano i suoi appartamenti a Fullu, il Padre si pose a sorridere e col gesto indicò che non vi credeva affatto».

Il duca di Lorena non si rallegrava meno e scriveva alla duchessa Eleonora, sua moglie: «Con mia grande consolazione il P. Marco è alfine tra noi. Con lui noi abbiamo il soc-

Un maggiore del reggimento dei dragoni di Savoia, il

conte Bisanti, manifesta pure la presenza del Cappuccino. «Il 6 settembre, egli dice, il re di Polonia, nella sua qualità di generalissimo, passò in rivista l'Armata, poi i generali assistettero al comini, a l'Armata, poi i generali assistettero al comini, a l'armata de l sistettero al servizio divino, al quale presenziarono pure da lontano 80,000 sollari. lontano 80.000 soldati. La Messa fu celebrata dal Padre Marco d'Aviano Cappusci. d'Aviano Cappuccino e Missionario Apostolico. Al domani, predicò al poetro de Missionario Apostolico. Al domani, predicò al poetro de Missionario Apostolico. predicò al nostro reggimento. Avendogli domandato il generale Caprara soi reggimento. Avendogli domandato il generale Caprara soi reggimento. rale Caprara se i turchi verrebbero sconfitti: «Sì, egli rispose,

e tutti i loro bagagli cadranno nelle vostre mani ». Nell'attesa dell'azione, questa profezia sarà da lui più e rinnovata volte rinnovata, ma vi farà precedere queste parole: « Io non sono profeta. Dia sono profeta, Dio non mi ha rivelato l'avvenire », il che permetterà a Sobjectione metterà a Sobieski di scrivere poscia che la sua predizione non fu mai proprio formale.

«Il suo abito, il suo mantello, continua la lettera, furono i a pezzi popostanti i mantello, continua la lettera, furono fatti a pezzi, nonostante la guardia che lo circondava, e si fece la maggior fatica dei la maggior fatica del mondo per innalzarlo sul carro da cui-ci rivolse la parela camendo per innalzarlo sul carro da cuici rivolse la parola, con voce forte e vibrante. Il suo aspetto venerando ispiravo il rivolse forte e vibrante. Il suo aspetto venerando ispirava il rispetto; quando si pose a parlare, col crocifisso in mano si formato; quando si pose a parlare, col crocifisso in mano, si fece un profondo silenzio. «Se volete, egli disse che Dia egli disse, che Dio ci accordi la vittoria e dia a quelli che soccomberanno in quali che soccomberanno che soccomberanno che soccomberanno che soccomberanno che soccomberanno che socc soccomberanno in questa santa crociata la gloria del paradiso, è necessario che abbiata santa crociata la gloria del paradiso,

è necessario che abbiate il dolore dei vostri peccati. « Nella sua perorazione ci assicuro che coloro che fossero, uti sotto la scimita del assicuro che coloro che manniore pur caduti sotto la scimitarra degli infedeli con la coscienza purificata dal portioni del propositione ci assicurò che coloro che infedeli con la coscienza purificata dal portioni del propositione ci assicurò che coloro che infederación del propositione ci assicuración del proposit rificata dal pentimento e dalla penitenza, dal punto di vista della eterna saluto accominanti della penitenza, dal punto di vista della eterna salute, avrebbero la stessa sicurezza che se fos-sero caduti munici della sero caduti muniti dell'assoluzione del sacerdote. Il paradiso si apriri loro dinarri. si aprirà loro dinanzi, ed essi udranno gli angeli cantare quelle belle parole mosso. belle parole messe in musica dall' Imperatore il giovedi santo: Miserere mei. Deus, per sacratissimam passionem et salva me. Signore per la per la per sacratissimam passionem et salva pietà me. Signore, per la vostra santissima passionen di me e salvatami

« Quando il servo di Dio ebbe terminato di recitare il suo

bell'atto di contrizione, ufficiali e soldati gridarono tutti ad una sola voce: «Grazia! misericordia!»

« Predicava in italiano, ma essendo il suo discorso intercalato da frasi tedesche, tutti potevano comprenderlo facil-

wente.

«Finito che egli ebbe di parlare, il P. Cosmo passò nelle file dei soldati ai quali distribui un foglietto su cui era stampato l'atto di contrizione. Essi lo piegarono in quattro parti e se lo posero rispettosamente al petto.

« Dopo, non senza lieve fatica, il P. Marco, protetto dagli allabardieri, pote allontanarsi e sfuggire all' inseguimento di quelli che avrebbero voluto fare di lui tante reliquie » (1).

Nella giornata dell' 8 settembre, tutta consacrata alla preghiera, Sobieski aveva voluto che il P. Marco celebrasse la Messa sotto la sua tenda, su di un altare portatile, sormontato da una immagine bisantina della Santa Vergine che accompagnava il re di Polonia in tutte le sue campagne. Egli stesso servì la messa, e pel primo, assieme a suo figlio, ricevette la comunione dalle mani del Cappuccino, che la distribuì poi ai principali condottieri, mentre altri sacerdoti la distribuivano al restante dell' armata.

La risposta data dal P. Marco, che assicurava la vittoria, quando il generale Enea Caprara gli manifestava il suo timore di non essere troppo apparecchiati, si diffuse in tutto il campo come un baleno, eccitandovi il più vivo entusiasmo ed una immensa confidenza.

Il sabato, vigilia della battaglia, il venerabile religioso rinnovò due volte la sua predizione, una volta a Lorena che, trovandosi in vedetta al Kahlemberg, sembrava spaventato dal grande numero dei Mussulmani.

« Padre, disse al missionario, vi è molta gente laggiù. — È vero, principe, ciò nondimeno, batteremo il nemico e libereremo Vienna. — Sarà così, Padre, abbiamo confidenza».

Alla sera, una seconda volta, al principe Lubomirski, che, mostrando una collina ritenuta come la chiave della posizione, gli diceva: «Padre mio, se Dio ci fa la grazia di occupare domani quel posto, potremo stimarci fortunati.

— Che cosa dice, Eccellenza? rispose il religioso. Si tratta di più che di occupare quella collina! Domani a sera noi saremo padroni di Vienna.

— Dio l'ascolti, Padre mio! ma se ciò avviene, sarà un vero miracolo».

<sup>(1)</sup> Hacklander, Savoyen-Dragonen (I Dragoni di Savoia).

Tra i principi non sorse alcuna dissensione, e il re di Polonia fu acclamato ad unanimità ed esattamente obbedito. Vestito del suo pittoresco e brillante costume, montato sopra un magnifico cavallo, con la grande sciabola che gli pendeva al fianco, sembrava il genio delle battaglie. La sua andatura marziale, il suo volto d'una maschia bellezza esprimevano l'energia e la risolutezza, doti che ispirava a tutti. Alla sua vista, duci e soldati riprendevano confidenza e si sentivano pieni di coraggio. Egli stesso risentiva la felice impressione da lui prodotta e scriveva a Maria-Casimira:

«Il Duca di Lorena vuol seguire in tutto i miei ordini. Abbiamo parlato assai del gran giorno in cui piacerà a Dio di farci vedero il avere di farci vedere il nemico davvicino. Sembrano stupiti di aver-

mi alla loro testa.

«Le mie conferenze col Duca di Lorena e con gli altri duci sono innumerevoli, e mi hanno impedito non soltanto di scrivere, ma anche di prendere cibo. Il peggio si è che Vienna è agli estremi, e che dopo passato il Danubio, non saremo più che a quattro midio di presidente di p che a quattro miglia dal nemico. Si aggiunga a questo il cerimoniale della calla cal rimoniale delle adunanze, le difficoltà suscitate dall'etichetta, ora una cosa, ora l'altra, chi avrà la diritta, chi la sinistra; poi vengono i consigli senza fine, l'indecisione, e tutto ciò, facendo perdore della senza fine, l'indecisione, e tutto ciò, facendo perdere molto tempo, fa divenire altresì di assai cati 'tivo umore ».

Il pomeriggio dell'8 settembre fu dedicato al consiglio di guerra. Il piano di Sobieski, sostenuto dal P. Marco, fu quello che prevale

Il Duca di Lorena doveva continuare ad occupare il posto di Klosternenbourg, ai piedi del Kahlemberg, sulla riva destra del Danubio, che egli aveva custodito sin dal principio dell'assedio. Una finta care la custodito sin dal principio dell'assedio. sedio. Una finta uscita degli assediati e un attacco di Lorena, all'altra estronia. all'altra estremità del campo, dovevano tenere i Turchi abbastanza occupati, perchè Sobieski e i suoi Polacchi, che si credevano sempre lontani, potessero piombarvi sopra all' improviso e dividente di potessero piombarvi sopra di potessero pione d viso e dividerne le forze. Questi erano già in posizione sul Kahlemberg et la forze de la Kahlemberg che sembrava inaccessibile, ma dove, guidati da alcuni paggari di sembrava inaccessibile, ma dove, guidati da alcuni paggari di sembrava inaccessibile, ma dove, guidati da alcuni paggari di sembrava inaccessibile, ma dove, guidati da alcuni paggari di sembrava inaccessibile, ma dove, guidati da alcuni paggari di sembrava inaccessibile, ma dove, guidati da alcuni paggari di sembrava inaccessibile, ma dove, guidati da alcuni paggari di sembrava inaccessibile, ma dove, guidati da alcuni paggari di sembrava inaccessibile, ma dove, guidati da alcuni paggari di sembrava inaccessibile, ma dove, guidati da alcuni paggari di sembrava inaccessibile, ma dove, guidati da alcuni paggari di sembrava inaccessibile, ma dove, guidati da alcuni paggari di sembrava inaccessibile, ma dove, guidati da alcuni paggari di sembrava inaccessibile, ma dove, guidati da alcuni paggari di sembrava di alcuni paesani dei dintorni, avevano saputo trovare una via. Estennati della interni, avevano saputo trovare una via. Estenuati dalle lunghe marcie dei giorni precedenti, alcuni reggimenti continuo dei giorni precedenti, alcuni reggimenti sembravano ancora inetti al combattimento, e Lorena, avendone compassione, consigliava il Re a lasciarli in riposo e sarbati riposo e serbarli per la riserva. « No, no, esclamo Sobieski. essi al contrario vogliono avanzare in prima fila. Li vedra, Monsignore, con abiti sdrusciti e coperti di polvere; hanno

fretta di mutarli, ma hanno fatto voto di non vestirsi che con le spoglie del nemico».

Questi era tranquillo dal lato della montagna, che pareva insormontabile: pérciò non vi aveva poste delle sentinelle, e aveva trascurato di fortificare le posizioni e di occupare le alture che dominavano il campo.

Nel suo primo esame, il re di Polonia aveva pensato di approfittare di questo errore dei Turchi. » Quell' uomo è un ignorante, aveva detto, parlando del Gran-Visir; non acquisteremo tanta gloria nel vincerlo ».

Dopo lunghe e minuziose deliberazioni, il piano fu adottato e Sobieski ne scrisse di sua mano una copia che consegnò al Duca di Lorena, nominandolo suo luogotenente generale. Poi, abbracciandolo pubblicamente, gli disse: «Principe, arrivederci a Vienna!»

Poco dopo gli usseri polacchi diedero la scalata alla montagna e ritornarono atterriti per ciò che avevano veduto. Lo spettacolo era infatti formidabile.

Le tende dei Mussulmani coprivano tutta la pianura e si estendevano sino al di sotto delle mura della città.

Le rive del Danubio, le isole formate dal fiume nel suo dividersi al sud della città vecchia e che costituiscono il grande sobborgo di Leopoldstadt, erano occupate dai Turchi, che accerchiavano la capitale così davvicino da sembrare esserne già i padroni.

Nel centro, al piede stesso della montagna, la tenda del Gran-Visir si distingueva per le sue dimensioni, pei suoi colori appariscenti, per la sua grande ricchezza. Più addietro, i carri dei viveri e delle munizioni. Era tutto un popolo che formicolava là, nell' attesa di una vittoria che Dio stava mutando per essi, non in una sconfitta, ma in un vero sfacelo.

Qualche giorno prima, Kara Mustafa aveva passato in rivista la sua armata, e benchè fossero già morti 60.000 dei suoi uomini sotto le mura di Vienna, gliene rimanevano ancora 248.000.

Contro questa potente armata, gli alleati non avevano che 80.000 soldati, sompresi i Bavaresi, che non erano ancora arrivati.

Gli usseri, saliti in osservazione sul Kahlemberg, avevano veduto che gli assedianti, inquieti pei movimenti che scorgevano sulla montagna, pareva che volessero occupare il passaggio rimasto libero. In tutta fretta, nella mattina dell' 11, Lorena si avanzò da quel lato; Sobieski vi si stabilì a sua volta, e tutti e due assieme poterono respingere un assalto dei Turchi, i quali, deboli in quel posto, si posero precipito-

samente ad innalzare delle barriere e scavare delle trincee dinanzi a quella parte del loro campo minacciato dagli Alleati.

Dalle mura della città, gli assediati, che valutavano il prezzo di ogni minuto, sorvegliavano attentamente i movimenti del Kahlemberg. Questa volta non era soltanto qualche soldato isolato che essi scorgevano, ma una vera armata, ed. oh sorpresa! nelle file di questa armata riconoscevano il costume singolare dei Polacchi. Ma era forse possibile che Sobieski, da essi creduto ancora a dieci giorni di distanza, fosse già arrivato? Eppure era lui, e quando ne ebbero la certezza, furono colti da una immensa speranza che sbandiva ogni timore e faceva dimenticare i rigori del lungo assedio.

I Turchi non ne erano meno stupiti, e la sorpresa, tra essi, udendo il nome di Sobieski, si mutava in costernazione. Si ricordavano dell'eroe di Podahiez e di Kodzim e andavano dicendosi che se Allah aveva permessa la sua venuta su quel nuovo campo di battaglia, ciò era perche aveva decretata la loro perdita.

Al domani, 12 settembre, era una domenica, giorno memorabile negli annali della cristianità. Un sole splendido si leva a rischiarare lo spettacolo di quelle due brillanti armate che stavano per venire alle mani, per decidere le sorti dell' Europa cristiana. Erano due mondi presenti l'uno all'altro, in lotta da secoli, che giuocavano la loro ultima partita. Tra la Croce e la Mezzaluna la battaglia doveva essere decisiva.

Il P. Marco, di buon mattino, sopra un altare improvvisato nella chiesetta di S. Leopoldo, rovinata e devastata dai Turchi e dai Tartari, celebro la Messa alla quale si comunicarono nuovamente Sobieski, suo figlio, il Duca di Lorena, i principi e i generali dell'armata. Non era ancora terminata la gilia. Ma, nel loro grande spirito di fede, i valorosi guerrieri riuniti attorno all'altare, non credettero di dover abbandonarlo il tempo, dopo la messa, di armare da cavaliere il suo figlio Giacomo.

Poi, montato a cavallo col suo seguito é con tutti i Principi, si pose alla testa dei soldati, davanti alla cappella, sulla cui soglia stava il P. Marco, col Crocifisso in mano. Egli voleva ancora, prima di combattere, unirsi alla preghiera del Cappuccino e ricevere dalle sue mani la benedizione apostolica.

Alla voce del P. Marco facevano eco da lontano le urla dei Turchi che scalavano la montagna. Poi una terza voce, quella del cannone, venne ad unirsi a quel concerto formidabile. La battaglia incominciava. Sobieski, Lorena, i Principi, i soldati, forti dell'aiuto del cielo, piombavano sul nemico.

Questo aveva diviso le sue truppe in due corpi; uno faceva fronte all'armata di soccorso, l'altro continuava l'assalto.

L'ala sinistra dei confederati, comandata dal Duca di Lorena e dall'Elettore di Sassonia, comprendeva 26 battaglioni e 40 squadroni d'Imperiali e di Sassoni. Al centro, sotto il comando del feld-maresciallo Principe di Waldek e dell'Elettore di Baviera, stavano 20 battaglioni e 46 squadroni di Bavaresi e d'Imperiali. I Polacchi, sotto la condotta immediata di Jablonowski, formavano l'ala destra. L'armata aveva intutto 170 cannoni.

L'azione s' impegna a poco a poco e diviene presto di una

violenza inaudita.

Verso le 10 del mattino, Lorena entra in lotta con Ibrahim Pascià di cui non può attaccare i trinceramenti. I suoi soldati, tra i quali si trovano dei protestanti, sono indecisi e sembrano voler retrocedere.

Viene salvato dai Polacchi, i quali, avendo dovuto deviare un po' verso destra per impossessarsi della tenda del Gran-Visir, si erano avvicinati a lui e gli avevano prestato man forte.

Ma la parte del campo, di cui quella tenda occupa il centro, è difesa da fossati larghi e profondi che la fanteria non può oltrepassare. Si fa appello alla cavalleria e, al grido di « Viva la Polonia!», i cavalli, addestrati a questo esercizio, d'un salto raggiungono l'altra riva. Sobieski, suo figlio, il suo stato maggiore, preceduti dalla lancia e dallo stendardo di Polonia, sono alla testa e avvanzano così intrepidamente, seguiti da tutti i loro, che Selim-Geray, capo dei Tartari, è colto da panico: «Per Allah!, egli grida, ecco Sobieski!», e fugge smarrito verso la tenda del Gran-Visir. Lo trova che sta prendendo il caffè in compagnia dei suoi figli, tanto egli è tranquillo sulla riuscita di quel combattimento con forze così ineguali.

«Per Allah! ripete Geray, fuggite! Sobieski è con essi.

Contro di lui, noi non potremo far niente!»

Kara Mustafa non può credere alle sue orecchie, ma a questo annunzio, si degna di scomodarsi, monta sopra il cavallo di parata, ornato di oro e di argento, per recarsi sulla linea di battaglia, ed esaminare la situazione, che non può risolversi a crederla pericolosa.

Vi è appena arrivato che, colto da spavento, deve fuggirsene a sua volta, e con tanta fretta che abbandonando il suo cavallo riccamente bardato, afferra il primo corsiere che gli cadde sotto mano, e parte come una freccia per sfuggire all'inseguimento. Il cavallo abbandonato, coi suoi preziosi ornamenti, doveva servire al domani per l'entrata trionfale di Sobieski nella città.

La partenza del Gran-Visir fu pei Turchi il segnale di una fuga generale. Lorena, liberato, potè avanzare senza fatica, e bentosto tutta l'armata mussulmana, seguendo il suo capo, galoppa a briglia sciolta verso le frontiere dell'Ungheria.

Rimasero però molti cadaveri sul campo di battaglia, ai quali si aggiungevano due mila gianizzeri, che non avevano voluto fuggire e che furono massacrati nelle loro trincee.

Il popolo di Vienna, dall'alto delle mura, aveva seguito con trepidazione, mutata presto in frenetica gioia, tutte le mosse di quella grande lotta. Sin dal mattino, tutte le campane della città suonavano a stormo; le donne, i fanciulli si erano rifugiati nelle chiese, col vescovo Kolonitz che presideva alle preghiere. Ma dopo il mezzogiorno, le campane vibravano all'aria i loro concerti d'allegrezza, e dappertutto echeggiavano il *Te Deum*, i cantici di ringraziamento, le acclamazioni del trionfo.

Stahremberg, però, temendo un ritorno offensivo dei Turchi, era rimasto nella città e non aveva tentato alcuna uscita.

I Polacchi avevano dunque tutti gli onori della giornata. Era uno di essi, Lubomirski, che aveva sloggiato i Turchi

dall' isola di Leopoldstadt, terminando così di liberare la città. Un corpo di cavalleria, lanciato ad inseguire i Turchi, li bersagliò sino a notte, infliggendo loro terribili perdite. La via della loro fuga rimase seminata di cadaveri. I fossi, le trincce ne erano pieni. Si valutò ad 80000 il numero degli infedeli uccisi in quella sanguinosa giornata.

In quanto a Sobieski, si era recato subito alla tenda del Gran-Visir, che era stata il suo punto di mira sin dal principio della battaglia.

La fuga precipitosa aveva impedito al capo di portar via cosa alcuna. Delle immense ricchezze caddero così nelle mani del vincitore. Ma gli abbisognava un trofeo più glorioso, il grande stendardo dell'armata. Egli lo scorse, portato da un ufficiale turco, che si sforzava di raccogliere a sè d'intorno gli avanzi dell'armata mussulmana, per mettere un pò di ordine in quella spaventosa ritirata e trascinare i soldati verso il rifugio dei loro capi. Slanciatosi tosto in quella direzione, il valoroso Re di Polonia arriva allo stendardo, lo strappa dalle mani del suo portatore e lo riporta al campo. Nulla dunque mancava al trionfo del valoroso guerriero.

Con lui, il grande eroe del giorno fu il Padre Marco che, montato sul suo cavallo di battaglia, percorreva tutte le file, si recava in tutti i punti dove l'azione era più viva, sì che sembrava essere dappertutto ad un sol tempo. Col Crocifisso in mano, non cessava dal pregare, dall'esortare, dal benedire ripetendo questo grido di trionfo: Ecce Crucem Domini; fugite, partes adversae. « Ecco la Croce del Signore, orde nemiche, fuggite!» (1).

Sobieski, scrivendo a Maria-Casimira, che chiama affettuosamente la sua dolce Marietta, così diceva di lui: "Io non ho potuto parlare un istante al P. Marco d'Aviano; egli ci aveva promesso in antecedenza la vittoria, sebbene talvolta non si spiegasse chiaramente su questo punto. Vinta la battaglia, abbracciandomi con effusione, m' ha scongiurato di continuare e si lamento dell' indolenza degli altri».

«— Il Padre d'Aviano, scriveva ancora, nell' effusione della sua allegrezza, m' ha abbracciato milioni di volte. Affermava di aver veduto, durante tutto il tempo della battaglia, una bianca colomba librarsi al di sopra dell' armata dei cristiani ».

La grande giornata è finita, ma la gioia si prolunga nella notte. In quella pianura, sino allora così minacciosa, gli assediati, che alfine respirano, vedono svolgersi sotto i loro occhi uno spettacolo incantevole.

Sobieski e suo figlio occupano la tenda di Kara Mustafa. Lorena, gli Elettori, i Principi stanno in quella dei Pascia. Li si illumina, e l'illuminazione si estende a poco a poco a tutte le tende del campo, riproducendo quello che i Turchi avevano fatto alla vigilia. Ma quanto quei fuochi erano riusciti lugubri prima dell'azione, altrettanto erano ora giocondi, consolanti e dolci a contemplarsi. Il significato soltanto erasi mutato, ma lo splendore era lo stesso, la stessa abbondanza di luce e il medesimo ordine, poichè la battaglia, che aveva fatte tante vittime, non aveva alterato in nessun modo l'armonia dell'accampamento. Non una tenda era stata rovesciata, non un carro trasportato.

(1) La Croce con la quale il P. Marco benedisse l'armata cristiana all'assedio di Vienna, è conservata a Cattaro, in Dalmazia. Nel 1684, il P. Sante, Provinciale del Cappuccini, la diede a Domenico Ferrari, prete di S. Simeone, a Zara, e poi, non si sa come, venne portata a Cattaro.

Essa ha la forma di un reliquiario di 11 polici e mezzo di lunghezza: le braccia sono di 6 pollici; da una parte porta il Crocifisso in rilievo, dall'altra una pittura ad olio della Madonna Addolorata. La si conserva con altre reliquie in una nicchia della chiesa dallà quale viene estratta soltanto nelle Rogazioni, per benedire i campi ed il mare.

Il terreno aveva soltanto mutato di padrone e rimanevano le spoglie per ricompensare i cristiani delle loro perdite.

La mezzaluna era abbattuta ed ora la Croce dominava

tutte le tende, come pure le mura e le torri della città,

Vedendo questa croce brillare sul petto del Padre Marco, Sobieski gli diceva in quella sera: «Padre, è alle sue preghiere e alle sue benedizioni che noi dobbiamo questa vittoria. — No, Maestà, rispondeva l'umile religioso, è Dio che ce l'ha data col soccorso della vostra prodezza».

Il resto della notte fu consacrato alla sepoltura dei cadaveri. Stretti ad essi, od erranti pel campo, si trovarono seicento fanciulletti turchi abbandonati, che il vescovo Kolonitz raccolse, come sua parte di bottino, per nutrirli e farli allevare. Al domani mattina, Sobieski e Lorena esplorarono il campo per assicurarsi che non vi fossero delle mine.

La città pertanto era impaziente di contemplare le sembianze dell'eroe al quale doveva la sua liberazione. Essa vo-

leva fargli un'accoglienza trionfale.

Il Re apparve, vestito di azzurro e di oro, come durante la battaglia, montato sul cavallo riccamente coperto di gualdrappe e che il Gran-Visir aveva abbandonato alla vigilia. Preceduto dal grande stendardo di Maometto, dai trofei di code di cavallo che i Turchi portavano in cima alle loro picche, egli si avanzava, di ritorno dal campo, con Lorena e il suo stato maggiore di Principi, di Elettori e di duci.

Nell'entrare in città, dalla porta di Ungheria, quando Stahremberg lo salutò con la sua spada, il Re, tanto umile quanto valoroso, s'affrettò a scendere a terra per abbracciare il difensore della città, e ricompensarlo, in qualche modo, delle sof-

ferenze patite.

Facendogli prendere posto al suo fianco, l'eroe continuò il suo cammino attraverso le vie, salutato dal suono delle campane, dal fragor del cannone, dalle scariche dei fucili, dalle fanfare di guerra, mentre il popolo gridava: « Viva il nostro bravo Rel», e gli studenti rispondevano in latino: « Viva il Re di Polonia! viva il nostro liberatore! Viva il nostro salvatore!»

Questa scena è magistralmente rappresentata in Vaticano nella sala dei quadri di beatificazione, su di una tela che attira subito l'attenzione, non soltanto per le sue vaste dimensioni, ma soprattutto per la vivacità del colorito, pel risalto dei personaggi'e per la vita e animazione dei gruppi. È opera del pittore polacco Matteiko. Sobieski s'avanza, scortato dal suo stato maggiore, i cui ricchi costumi gettano sul quadro

una luce smagliante. Vicino al Re, si vede un Cappuccino dal volto dolce ed austero, il P. Marco d'Aviano, col Crocifisso sul petto e con una immagine della Vergine in mano che mostra al popolo e sembra dire: « Ecco la nuova Giuditta a cui noi dobbiamo la vittoria ».

L'artista pensava, e con qualche ragione, che il posto del P. Marco era là. La verità è che il santo religioso, immediatamente dopo la battaglia, si era ritirato nella sua celletta, per ringraziare Iddio; la sua umiltà ben gli permetteva di trovarsi nella pena, non però nell'onore, e nell'ora del trionfo, non lo si vide affatto far pompa di se stesso accanto ai Principi. Lo stesso re di Polonia non aveva accettato quegli onori che per tributare pubblicamente al cielo i suoi solenni ringraziamenti.

Per suo comando, il corteo si diresse verso Nostra Signora di Loreto, chiesa dei Padri Agostiniani, in cui si venerava una celebre immagine della SS. Vergine. E a Lei pure che egli voleva fare omaggio del trionfo miracolosamente riportato.

Venne celebrata una messa bassa, durante la quale stette costantemente in ginocchio, poi un predicatore, che non era il P. Marco, fece un sermone, applicandogli il testo in armonia col suo nome di Giovanni Sobieski: « Fuit homo missus a Deo, cui nomen erat Joannes. Un uomo fu mandato da Dio, ed egli si chiamava Giovanni».

La cerimonia proseguì, grandiosa e solenne nella sua semplicità con particolari gustosi, che mettono in rilievo la bonomia di questo Re, contrastante singolarmente con la maesta pomposa dell' Imperatore Leopoldo. L'assedio aveva disorganizzato molte cose, e la chiesa di Loreto non aveva più cantori.

« Ciò non importa, disse Sobieski », e con la sua voce potente, intonò ai piedi dell'altare, sul tono gregoriano ordinario, il *Te Deum*, che il popolo proseguì ad una sola voce.

L'organo e la musica non erano necessari: il coro della folla vi suppliva assai bene, la pietà, la commozione, l'entusiasmo erano tali, che l'inno del ringraziamento non fu mai cantato così solennemente.

Il clero, un po' sconcertato, non sapeva come concludere, e, sfogliando messali e rituali, il maestro di cerimonie stava cercando un versetto. Giovanni Sobieski lo trasse d'imbarazzo: senza troppo badare alla rubrica, ne improvvisò uno, e la sua voce sonora s'innalzò di nuovo per cantare: « Non nobis; Domine, non nobis! » I sacerdoti conoscevano il seguito e risposero edificati sino alle lagrime: « Sed nomini tuo da gloriam » (1).

<sup>(1)</sup> Non a noi, o Signore, non a noi; ma al vostro nome sia resa la gloria.

Poi il celebrante recitò l'orazione pure indicata dal Re, lla della SS Tri recitò l'orazione pure indicata dal Re, quella della SS. Trinità, che, durante tutta la battaglia, egli non aveva cessato d'invocare.

Ma non era in chiesa soltanto che echeggiavano gli accenti della gioia e dell' entusiasmo.

La folla viennese, che non sapeva contenersi dalla giola, va invaso il carriero dell'entusiasmo. aveva inyaso il campo abbandonato dai Turchi e ne aveva fatto il teatro di fatto il teatro di una festa popolare degna della vittoria che bisognava celebrare.

Essa consistette in un saccheggio in piena regola, poiche nfelici rimassi gl'infelici rimasti si lungo tempo nella privazione, avevano qualche diritto di qualche diritto di risarcirsi; un fuoco di allegrezza gigantesco, che poteva caria che poteva cagionare l'incendio della stessa città, e soprattutto una detonocia l'incendio della stessa città, e si Katutto una detonazione che fece credere essere crollato il Kahlemberg. Sobiadi hlemberg. Sobieski, e lo scrisse alla regina, credette, nell'udirlo, di assistante directione di la scrisse alla regina, credette, nell'udirlo, di assistante di la scrisse alla regina, credette, nell'udirlo, di assistante di la scrisse alla regina, credette, nell'udirlo, di assistante di la scrisse alla regina, credette, nell'udirlo, di assistante di la scrisse alla regina di la dirlo, di assistere alla fine del mondo. Gli assediati avevano accumulato i barili di accumulato i barili di polvere e le munizioni dei Turchi e vi avevano attaccato il polvere e le munizioni dei Turchi e vi avevano attaccato il fuoco. Era questa, senza dubbio, una per dita, quella polvero di polo di polvero di polvero di polvero di polvero di polvero di polve dita, quella polvere e quelle munizioni avrebbero potuto es sere meglio impiore e quelle munizioni avrebbero patudo abbando sere meglio impiegate contro quelli che le avevano abbando nate, ma si poteva nate, ma si poteva domandare la saggezza ad un popolo salvato dalla più grandomandare la saggezza ad un canasi rim vato dalla più grande miseria? Sobieski sembra quasi rimpiangerlo, ma il tono miseria? Sobieski sembra quasi rimpiangerlo, ma il tono miseria? piangerlo, ma il tono scherzevole, con cui ne parla, mostra che teneva il suo partito. teneva il suo partito. Egli era un buon principe e condivideva e troppo sinceramente la gioia comune da non comprendere e scusare gli eccessi scusare gli eccessi.

Sin dalle prime ore il re vincitore aveva inviato un mes-

saggero a Innocenzo XI per annunciargli la felice novella.

I termini della XI per annunciargli la felice novella storia, m I termini della missiva, che appartengono alla storia, mo

strano la fede e l'umiltà dell'eroe cristiano. È un grido di gioia e di sierezza, senza dubbio, il grido Cesare antico, ma del Cesare antico, ma con una parola di più che rende la parte di Dio, non solo principale, ma in certa guisa unica, e con un plurale, col quale Soli ma in certa guisa unica, e nersonale plurale, col quale Sobieski associa alla sua gloria personale deta i suoi soldati tutti i suoi soldati, e senza dubbio anche il Cappuccino che determinò il loro internationali della sua gloria personali determinò il loro internationali della sua gloria personali della sua gloria della sua gloria personali della sua gloria personali della sua gloria della sua glori determino il loro intervento: «Venimus, vidimus et Deus vicit.

Siamo venuti, abbiamo veduto, e Dio riportò la vittoria. Innocenzo VI Innocenzo XI non sapeva come esprimere la sua gioia egli ammirazione Colori come esprimere la sua fede, egli la sua ammirazione. Col titolo di Difensore della fede, egli mando al re di Polonia II di Difensore della fede, suoi predesa la redi Polonia II di Polonia I mando al re di Polonia l'elmo e la spada d'onore che i suoi predecessori non aveva predecessori non avevano accordato che ai più insigni campioni della Chiesa e la spada d'onore che l'use secondo. pioni della Chiesa, e la rosa d'oro che egli benedisse, secondo l'uso, nella primavera con del primavera con che egli benedisse, secondo del primavera con che egli benedisse, secondo del primavera con con che egli benedisse, secondo del primavera con con che egli benedisse, secondo del primavera con con che egli benedisse, secondo che egli benedisse el che egli benedi l'uso, nella primavera seguente, fu destinata alla nobile sposa del vincitore, Maria-Cost del vincitore, Maria-Casimira.

Gli onori che ricevette Sobieski, non si limitarono a ciò, Dio sembrava volesse tanto più esaltarlo quanto più egli nascondeva e umiliava se stesso. Tanta era la fama delle sue imprese e la riconoscenza del mondo incivilito pei benefici di una vittoria che era la sua salvezza, che anche gli scienziati, prendendo alla lettera l'espressione antica, usque ad astra, vollero elevarlo sino alle stelle e collocare nel cielo un ricordo del suo trionfo: fu la costellazione che essi chiamarono: Lo Scudo di Sobieski, la quale, situata nello Zodiaco, al di sopra del Sagittario e vicino al Capricorno, ricorda vagamente la forma d'uno scudo, con una croce nel centro, le armi del Re magnanimo, che parlano eloquentemente della sua opera e della sua gloria.

Un secondo messaggero seguiva il primo e andava a Roma in ambasciata più solenne. Era incaricato di portare al Santo Padre il trofeo per eccellenza della vittoria, il grande stendardo di Maometto, che Sobieski stesso aveva avuto la gloria

di strappare al nemico.

Questo stendardo multicolore, magnificamente ricamato, ornato di massime e di profezie del Corano, che promettono bugiardamente a' suoi adepti la vittoria e la dominazione del mondo, con perle incomparabili, fu sospeso alla volta della Basilica di S. Pietro in Roma, non lontano da quell'obelisco, avanzo esso pure di una potenza infernale rovinata per sempre, che porta l'iscrizione trionfale attuata dai secoli: « Cristo vince, regna e impera!»

Un altro ex voto fu destinato dalla pietà di Sobieski, incoraggiato senza dubbio dal P. Marco, ad un santuario della SS. Vergine particolarmente caro all'uomo di Dio, Nostra Signora d'Einsielden: il tappeto della tenda d'onore del Gran-Visir, che egli mandò al celebre santuario, dove adorna an-

cora il salone abbaziale.

Anche il Santo Padre, d'accordo col grande guerriero, attribuiva la vittoria all'intercessione della Regina del cielo, e il suo ex voto fu l'istituzione di una festa in onore del santo Nome di Maria. Il 25 novembre 1683 un atto della Sacra Congregazione dei Riti la estendeva a tutta la Chiesa e la fissava nella seconda domenica dell'ottava della Natività. Il Sommo Pontefice Pio X l'ha fissata ai 12 di settembre, giorno anniversario del grande avvenimento che essa è destinata a commemorare.

Pio VII, dopo Innocenzo XI, in seguito a novelli benefici ottenuti dalla potenza della Regina del cielo, doveva istituire

una seconda festa della vittoria, sotto il titolo di Maria soccorso dei cristiani.

Le circostanze condussero alla soppressione di questa seconda festa; è rimasta solo nel calendario liturgico quella che commemora la liberazione di Vienna, perchè, sembra, che giammai la Vergine ausiliatrice abbia dato al mondo un segno più visibile e più miracoloso della protezione con cui ella lo

ricopre.

Alla riconoscenza dei Pontefici si aggiunse quella dei fedeli, che, animati dal medesimo spirito, si unirono e formarono una associazione del Santo nome di Maria, benedetta e incoraggiata dalla concessione di particolari indulgenze e divenuta in breve una celebre Arciconfraternita. Inaugurata nel 1689, con una processione solenne alla chiesa di Nostra Signora della Vittoria in Roma, volle avere più tardi la sua propria chiesa. È quella che, disegnata dal francese Désiret, si innalza oggi al foro di Traiano, sotto il titolo del Santo Nome di Maria, il vero monumento pubblico che ricorda nella capitale del mondo la liberazione di Vienna che fu la salvezza della cristianità.

Una opera urgente reclamava ancora la sollecitudine di Sobieski. Prima di andare più lontano, doveva rendersi conto dello stato della città, nel caso non improbabile che il nemico tentasse un ritorno offensivo.

Assicurato su questo punto, avendo preso seco Stahremberg, che ricolmo di onori e di elogi, risolse di non più attendere e di mettersi, sin dal domani, ad inseguire i Turchi.

Questa risoluzione faceva parte di quel piano che il Padre Marco aveva sostenuto con tutte le sue forze, ma che da due

giorni incontrava vive opposizioni.

Sia che fossero stanchi per lo sforzo compiuto, o troppo soddisfatti del loro esito felice, poichè Vienna era stata liberata, gli Imperiali, sempre imprevidenti, non pensavano più che a rientrare nelle loro case.

Ma i Polacchi erano instancabili. Essi sapevano che bisogna approfittare delle circostanze e schiacciare il nemico, per impedirgli il ritorno, quando è depresso e senza forza.

Il 14 mattina, essi si mettono dunque in cammino verso l'Ungheria, ma ecco che, quando i primi reggimenti cominciano muoversi, Sobieski apprende che l'Imperatore è giunto alle porte della capitale.

Le convenienze lo obbligano a fermarsi e a ritornare indietro per tributare un omaggio al Sovrano. Tutta l'armata

deve essere presente per riceverlo.

Mentre deplora questa perdita di tempo, l'Imperatore, sotto la sua tenda, medita grandi cose. Come dovrà egli ricevere il re di Polonia? Gli permetterà di restare a cavallo alla sua presenza? Dovrà fare qualche passo verso di lui? Non potendo riuscire a dilucidare da solo questa importante pratica di etichetta, consulta il Duca di Lorena, che si contenta di dirgli con calore: «Oh! Sire, lo riceva a braccia aperte: egli ha salvato l'Impero!»

Ciò nonostante, il colloquio è sottoposto alle regole di un cerimoniale miticoloso. Si vuole che Sobieski, prima di presentarsi al monarca, scriva ad un maestro di camera la sua domanda di udienza. « Coi Re e con gl' Imperatori egli risponde con fierezza, io eseguisco le mie commissioni da me stesso

e a viva voce ».

Si teme che voglia mettersi alla destra, ed è prescritto che l'Imperatore non deve cederla mai a nessuno: «In quanto a ciò, nulla importa, egli dice; io mi metterò in faccia a Cesare; non vi sarà così nè destra, nè sinistra».

E così venne fatto, l'Imperatore alla testa dell'armata tedesca, circondata dai Principi e dagli Elettori, Sobieski alla testa dei suoi Polacchi, con suo figlio a fianco. Il Re di Polonia s'avanzò senza scendere da cavallo e l'Imperatore gli tese la mano. Poi vi fu uno scambio di brevi frasi in latino.

Il Re di Polonia presentò allora il figlio, che discese di cavallo e baciò la mano di Cesare. Questi non fece il minimo gesto per restituirgli il saluto, e così neppure agli altri Principi che allora gli furono presentati.

Sobieski, offeso, trovò che la cerimonia si prolungava troppo e, bruscamente, volse la briglia del suo cavallo. Egli aveva fretta di lasciare quel campo di vittoria in cui si sentiva importuno, e di lasciare il posto libero al fastoso Imperatore.

Non imitò però i Sassoni, che prosaicamente se ne ritornavano a casa loro. Egli era venuto per combattere, e voleva andare sino al fondo. A lui in particolare premeva troppo di utilizzare la vittoria e di inseguire il nemico, per terminare di liberare il mondo dal pericolo che esso continuerebbe a far pesare su tutti. Gli avvenimenti degli anni susseguenti mostrarono come fosse in ciò molto saggio e ben ispirato.

Arrestato sulla via dell'Ungheria da formalità che gli lasciavano un triste ricordo, egli s'affrettò a ritornarvi, standogli più a cuore di essere utile alla cristianità che di ricevere degli onori misuratigli con tanta parsimonia.

In quest'opera di abnegazione che aveva alcunchè di particolarmente eroico, non raccolse che l'ingratitudine. Solo il P. Marco era con lui. L'Imperatore lo dimenticava e serbava un silenzio che pareva insultante. Il cerimoniale non costringeva Cesare agli atti volgari dell'urbanità e della riconoscenza.

Essendo sempre il duce di quella campagna, Sobieski la proseguiva senza che da Vienna gli fosse mai inviato il minimo messaggio, nè per incoraggiarlo e sostenerlo, nè per offrirgli dei soccorsi, né per ringraziarlo dopo i più brillanti risultati.

La sposa sì amata, tremante per la vita del Re; domandava grazia, e, al domani della liberazione di Vienna, lo chiamava a sè decisa anche, per ricondurvelo, a ricorrere all'autorità del P. Marco. Ma nel cuore dell'uomo di guerra, il dovere parlava più alto dell'amore conjugale. «Non scrivere al P. Marco, diletta del mio cuore. egli rispondeva a Maria-Casimira, come ti sei proposta di fare; io so che ciò non gli sarebbe gradito; prima di ogni cosa egli vuole che vi sia la sottomissione alla volontà di Dio!».

Il P. Marco era felice d'aver trovato questo guerriero secondo il suo cuore, docile ai suoi consigli, come lo scrive al Conte Della Torre, ambasciatore dell'Impero a Venezia. «Sappia, Vostra Eccellenza, che è solo per ispirazione di Dio che io sono venuto in Germania e all'armata. Ho esortato il re di Polonia e gli altri Principi a inseguire il nemico, ed essi già si mettono in cammino».

L'Imperatore intanto, desidera che il P. Marco, che ebbe sì gran parte nella vittoria, sia presente alla festa di ringra-

ziamento, e gli scrive:

« Vostra Paternità dirà la Messa nella Chiesa di Nostra Signora di Loreto che è vicina alla mia residenza, e io vi farò la comunione. Ascolterò poi altre due messe, dopo le quali Vostra Paternità potrà fare un' esortazione e dare la benedizione «.

Poi egli parla del suo colloquio col Re di Polonia, e non avendo senza dubbio compresa la lezione datagli, se ne dichiara soddisfatto. « Tutto è passato molto bene, egli dice, e s' egli è contento di me, come io lo sono di lui, tutto sarà per il meglio. Il buon P. Marco non è stato dimenticato nel nostro colloquio. Credo che dalla nostra unione potrà derivare un gran bene per la cristianità ».

Ma questa unione s'era già spezzata, ed anche tra gli alleati non si andava più d'accordo. Il P. Marco ne soffriva, e, vedendosi inutile, pensava di ritornare in Italia.

Sobieski, che era stato suo confidente, lo scriveva alla Regina Maria-Casimira: « Dopo la mia separazione, il Padre re-

plicò sovente le sue esortazioni, e ora, non volendo più vedere

quello che avviene, s'è deciso di partire ».

Questa partenza affliggeva pure il Duca di Lorena che scrisse al valoroso religioso: « Padre Marco, io non dimenticherò mai la giornata di Vienna e la misericordia che Dio ci ha usato ».

La parte sostenuta dal Cappuccino era ben nota a tutti, come lo prova questo periodo di una lettera che Massimiliano

Filippo di Baviera scrisse al P. Cosmo:

«Non possiamo ringraziare Iddio abbastanza per aver inviato laggiù il P. Marco d'Aviano. Si può dire che Dio ha voluto in questa occasione, come in molte altre, manifestare la virtù del suo gran servo».

Il P. Marco stesso non potè tacersi, quando mando la sua

relazione al Segretario di Stato:

« Avendomi Sua Santità inviato alla Corte di Cesare e all'armata, fui presente alla liberazione di Vienna, e attesto che tutto avvenne per miracolo. Io attribuisco, infatti, alla bonta di Nostro Signore e al merito della santa obbedienza, l'aver potuto decidere i Principi ad anticipare di una settimana l'avanzata su Vienna, l'essere riuscito a far cessare le numerose e gravi controversie che esistevano tra i primi capi dell'armata, e stabilire una scambievole amicizia tra l'Imperatore e il Re di Polonia, tra i quali il nemico aveva seminato la zizzania e la discordia. Conoscendo che i grandi castighi sono attirati dai peccati tanto generali che particolari, ottenni da Cesare la pubblicazione di un editto che Vostra Eminenza troverà qui annesso. Sua Maestà Imperiale avendo a cuore il bene della cristianità, e avendo già incominciato, diverrà alle risoluzioni e all'esecuzione, dal che ne spero un gran bene, rimanendo con noi la benedizione di Dio» (1).

Pur non avendo accompagnato Sobieski nella continuazione della spedizione, il servo di Dio era però in relazione con lui

e stava al corrente delle notizie.

«Giovedì passato, gli diceva il Re in una lunga lettera latina, abbiamo subito un attacco di sorpresa da parte del nemico, ma il sabato, giorno consacrato all'Immacolata Concezione, fummo consolati perchè, come a Vienna, vedemmo un'aquila che, volando sopra le truppe turche, sembrava piombare immediatamente su di esse, mentre una bianca colomba precedeva le nostre armate.

« Arrivati alla barca, abbiamo trovato l'armata di tre pascià,

<sup>(1)</sup> Arch. Vat. Lettere particolari, 1683,

ai quali il Visir aveva aggiunto nella vigilia altri tre pascià, di guisa che vi erano là quasi 20.000 scelti soldati. Ma il Signore, armando la nostra mano per il combattimento, ha fatto un prodigio. La pugna, non soltanto li mise in fuga, ma li ridusse quasi ad un completo esterminio, poichè ben pochi poterono fuggire. Essi si sforzavano di salvarsi nella barca, e sul vicino ponte per passare a Strigonia, quando il ponte, incapace di sostenere un tal peso, crollò annegandoli. Gli altri, inseguiti dai colpi dei nostri cannoni, furono uccisi e dispersi. Alcuni di questi, spaventati, si precipitarono nel Danubio, dove le nostre palle continuavano a colpirli, di guisa che il fiume sembrava di colore del sangue; mai non lo si aveva veduto così rosso; altri, ritiratisi sulla riva, erano circondati ed uccisi; altri ancora cercando di fuggire in barca, dalla corrente venivano respinti a terra trovandovi la morte.

Era un terrificante spettacolo di carneficina. Il Visir di Buda fu ucciso, i pascià di Silistri e di Aleppo fatti prigionieri, tutti furono spogliati dei loro cavalli, dei viveri e delle munizioni, e lasciarono alla nostra armata vittoriosa un im-

menso bottino.

« Ora bisogna far ricerca del Gran Visir, è questo il punto capitale pel nostro interesse e per la nostra gloria, e tentare di prendere Buda, affinchè il nemico estenuato, scoraggiato, soccomba da ogni parte e rimanga con la sua confusione ».

Il Gran Visir, pieno di vergogna per la sua disfatta, cercava una rivincita, senza della quale non poteva ritornare a Costantinopoli. Disperando di averla con Sobieski, si nascon-

deva e aspettava.

Ma il Sultano che aveva bisogno ad ogni costo di un capro emissario, non gli lasciò il tempo di rifare il suo onore. Gli comandò di recarsi alla capitale per esservi giudicato. Conoscendo quello che ciò significava, Kara Mustafà si guardò bene dall'obbedire, ma non isfuggi al castigo. Nonostante i suot sforzi per far cadere la responsabilità del disastro sopra il pascià di Buda e su Tekeli, fu condannato a morte e giustiziato nel giorno di Natale. Due pascià mandati dal Sultano vennero a tagliargli la testa e la portarono a Costantinopoli.

I felici risultati però non erano stati generali tra i Confederati. Altri Principi avevano subito dei rovesci e, anche nelle loro operazioni fortunate, avevano commesso degli errori e delle fatali negligenze che li avevano posti in penose

Ne avevano abbastanza della campagna, tanto più che

l'autunno era avanzato; perciò s'affrettarono a guadagnare il loro campo d'inverno.

Sobieski coi suoi uomini, più disanimati dall'attitudine degli altri capi che stanchi di combattere, ritornarono in Polonia, il che suscitò qualche malcontento tra gli Imperiali. Si trova traccie di questo sentimento nella storia di Leopoldo I del P. Roncaglia, il quale, facendosi il panegirista dell' Imperatore e di tutte le cose dell'Impero, non esita a dire che i Polacchi ritornarono alle loro case, perchè umiliati pei loro rovesci e perchè non volevano più combattere, dove non c'era più bottino da raccogliere. Nuovo tratto di riconoscenza dell'Impero per quelli che erano stati i suoi salvatori: essi vengono trattati da vili e da predatori! Colpito della stessa ingratitudine, il P. Marco è appena nominato in quella voluminosa biografia che pretende di essere storica. Non vi ha più nulla che ci ricordi di lui nei monumenti che a Vienna hanno consacrato la memoria della miracolosa liberazione.

Ahimè! Sobieski assente, il suo piano di campagna fu presto dimenticato e l'imperizia riprese tutti i suoi diritti. In poche settimane gli eroi polacchi avrebbero ripreso Buda, pacificata l'Ungheria, cacciati i Turchi di là dalle frontiere; gli alleati con la loro lentezza ordinaria, spesero degli anni per mettere in esecuzione una parte del programma, e finirono col non arrivarvi mai, lasciando così senza domani la più bella delle

vittorie.





## CAPITOLO ·III.º

## Al domani della Vittoria

(1683)



a notizia della liberazione di Vienna si era sparsa pel mondo come il baleno, gettando l'allegrezza e l'entusiasmo in tutte le nazioni cristiane.

Sobieski, rimasto amico della Francia, aveva voluto che Luigi XIV ne fosse informato il primo dopo il Papa: « Perchè voi siete il Re cristianissimo, gli diceva, e la Francia è la primogenita della Chiesa, questo primato spetta a Vostra Maesta».

Il cuore grande del monarca poteva maggiormente rallegrarsene, perchè l'avvenimento non costituiva infatti un trionfo dell'Imperatore, suo rivale.

Ma fra tutte le nazioni, quella che più gioiva per la vittoria, perchè dopo l'Austria era stata la più minacciata, era Venezia. Questa minaccia, da essa non prevista, le faceva rimpiangere la sua astensione. Volle almeno unirsi alla gioia generale. La disfatta dei Turchi fu celebrata in tutto il suo territorio con solenni dimostrazioni e con feste popolari, che si rinnovarono qualche giorno dopo, al passaggio dell'inviato del Re di Polonia, incaricato di portare al Papa il grande stendardo di Maometto.

L'ora sembrava dunque propizia per fare un novello sforzo e indurre il Doge e il suo consiglio ad entrare nella Lega. Il P. Marco ricevette questa missione, e, di ritorno dal campo passando come di solito l'inverno in Italia, promise di rinnovare le sue pratiche e di condurle a buon fine.

Il 25 novembre, dalla Polonia, scriveva al Segretario di

Stato:

«Il Santo Padre ha potuto, con l'effusione delle sue lagrime, con le sue efficacissime preghiere, con le sue prudenti iniziative, riunire assieme l'Austria e la Polonia e Dio ha mostrato, col miracolo dei primi scontri, quanto gli fosse gradita questa unione. Ed ora, le speranze per l'avvenire sarebbero sempre più assicurate se Sua Santità, à mio umile avviso, si sforzasse di formare il triplice nodo, quod difficile rumpitur, con l'unire a queste due potenze la terza, cioè la Serenissima Repubblica di Venezia, che potrebbe, per la via del mare, ottenere grandi vantaggi alla cristianità e liberarla una buona volta da quel parassita dell'Adriatico, che getta ogni anno nella più barbara schiavitù migliaia di poveri innocenti. Io non mi dissimulo che il nemico comune non risparmierà tentativo alcuno per impedire questo gran bene, come lo ha fatto per impedire il formarsi della Lega tra l'Imperatore ed il Re di Polonia».

- «Io so, dice in un'altra lettera, che il Re di Polonia ha fatto delle dichiarazioni ai signori veneziani per attirarli alla Lega. Egli mi aveva parlato al campo e molto apertamente,

di questo progetto che nutriva» (1).

Sobieski dunque desiderava egli pure questa alleanza, e

da Cracovia, il 1 gennaio 1684, scriveva al P. Marco:

« Siamo ben lieti di apprendere il suo arrivo a Venezia dopo tante sofferenze patite nelle nostre terre. Abbia la bonta di conservarci il suo affetto: creda che da parte nostra lo ri-

cambiamo interamente.

«Riguardo alla Lega da stabilirsi coi Veneziani, ci contenteremo di dirle che, se verrà conclusa, come lo speriamo, sarà il completo sterminio dei Barbari. Noi la desideriamo per questo, e anche pel vantaggio che ne potrebbe risultare a quella potentissima Repubblica, soprattutto dopo la gloriosa vittoria che Dio nella sua misericordia si è compiaciuto di accordarci. Si può presagire, infatti, che la prossima campagna sarà altrettanto felice, e perchè i Turchi, avendo subite tante perdite, non potranno fare una viva resistenza, e perchè, da parte nostra, nulla mancherà.

«Oggi stesso scriviamo a Sua Santità, pregandola di voler interporre i suoi buoni uffici presso il Serenissimo Doge, per

<sup>(1)</sup> Arch. Vat. Lettere particolari.

l'esecuzione del nostro disegno, che raccomandiamo pure alle

efficaci preghiere di Vostra Paternità».

Quindici giorni più tardi, in una nuova lettera, il Re di Polonia insiste ancora, sperando che in seguito alle minaccie venute da parte della Dalmazia e dell'Albania, la Repubblica non avrà più bisogno di stimolanti e che afferrera più che volentieri la felice fortuna che le manda Iddio di ricuperare i suoi perduti dominii e di contribuire, coi suoi alleati, alla totale distruzione della tirannide turca.

L'Imperatore ne aveva scritto ugualmente al Padre Marco che, il 13 febbraio, aveva risposto: «Sappia Vostra Maestà Imperiale che, in un modo al tutto miracoloso, fui costretto ad adoperarmi per far entrare nella Lega i signori veneziani. Avendo fatto il possibile per trattare questo affare e sormontare delle grandissime difficoltà, si è veduto che Dio voleva

questa alleanza e ne spero felicissimi risultati ».

Gli sforzi del Cappuccino pervennero alfine alla conclusione del patto, che fu firmato solennemente a Roma, in presenza d'Innocenzo XI, dai cardinali Pio, Barberini e Ottoboni, delegati rispettivamente dall'Imperatore, da Sobieski e dalla

Repubblica.

Il Duca di Neubourg, che desiderò tanto questo risultato, se ne rallegra vivamente e scrive al P. Marco: «Non cesso dal pregare e dal far pregare Dio e la Beata Vergine, ai piedi della nostra immagine miracolosa, per la prosperità, salute e lunga conservazione di Vostra Paternità, che felicito per la lega conclusa contro i Turchi, tra la Repubblica di Venezia, l'Imperatore e il Re di Polonia. Essa è frutto delle sue fatiche e le conseguenze saranno grandissime per la cristianità.

«I Moscoviti e i Persiani faranno da canto loro delle diversioni, e i Turchi avranno molto da fare per conservarsi.

« O Dio! Se la Francia volesse in questo momento ascoltare le calde e paterne istanze di Sua Santità e concludere la pace, o almeno una tregua universale, se volesse unire le sue forze marittime a quelle dell'Olanda e dei Re del Nord, si sarebbe in grado di attaccare Costantinopoli per mare. Io spererei di vedere, in tre o quattro anni, abbattuti i Maomettani, e canterei allora il mio Nunc dimittis! »

Le relazioni però tra Cesare e il Re di Polonia rimanevano sempre fredde. Il P. Marco s'interponeva tra i due monarchi da lui ugualmente amati, e si sforzava di mantenere l'armonia così necessaria al bene comune.

Nella corrispondenza che si impegna su questo soggetto, è da stupirsi dell'Imperatore, che sembra non sappia rendersi

conto dell'indelicatezza dei suoi modi di procedere e delle cause di malcontento che suscitano nei suoi alleati e collaboratori.

« Dalla sua lettera, vedo, dice l'Imperatore al Padre Marco, che il Re di Polonia le ha scritto. Io avrei certamente in lui tutta la confidenza, perchè conosco il suo valore e le sue buone intenzioni, e so che può fare assai contro il comune nemico... Mi sarebbe grato se m'aiutasse a conservare i buoni rapporti tra noi...

« Per ciò che riguarda il Re di Polonia, creda che io faccio il possibile per rimanere in buone relazioni con lui e testimoniargli tutta la confidenza. Spero che da parte sua egli farà altrettanto e che continuera l'impresa incominciata d'accordo con me in Ungheria ».

Tuttavia appariscono delle nubi, e, alla fine del 1684, l'Imperatore rimandando una lettera di Sobieski al P. Marco che

gliela aveva inviata, gli dice:

« Essa contiene delle belle parole e delle buone intenzioni. Faccia il Signore che vi corrispondano le opere! lo cerco sempre quello che può conservare e affermare i nostri buoni rapporti, per non dare la minima causa a dissensioni».

« — Se potessi parlargli, risponde il P. Marco, gli mostrerei che il suo interesse e quello dei suoi figli è di non sepa-

rarsi mai da Vostra Maestà».

Sobieski rimane tuttavia fedele all'alleanza conclusa, e manda i suoi soldati, sotto la condotta di Lubomirski, alla campagna che il Duca di Lorena apre in Ungheria. In quanto a sè nulla risparmierà per abbattere i Turchi che chiama « il mostro potente ». Lavorerà pure per far entrare i Moscoviti nella Lega. E se non assume per se stesso il comando delle truppe, egli sosterrà il combattimento su altri campi di battaglia e ciò sarà ancora a vantaggio dell'Austria, come lo scriverà presto al P. Marco.

L'intervento del Cappuccino s'esercita ancora sopra un altro terreno che è particolarmente il suo, quello della reli-

gione e della carità.

Sente pietà per gli ungheresi sedotti e vorrebbe che si stendesse loro la mano, per guidarli di nuovo al loro dovere

e così far sparire questa grave minaccia.

Sobieski s'interessa pure di essi e, per due volte, aveva ottenuto ai loro delegati una udienza dal Duca di Lorena. Protestando che non si erano rivolti contro l'Imperatore, ma soltanto contro i ministri infedeli che li opprimevano senza pietà, essi speravano la pace con vantaggiose condizioni. Ma

il Duca di Lorena, che era piuttosto diplomatico, aveva loro risposto che non conosceva se non la sua consegna che era di castigare i nemici dell'Impero. E avea rifiutato di lasciarli passare, per presentarsi all'Imperafore.

Il P. Marco vi andò per essi e patrocinò eloquentemente

la loro causa.

Se si vuole guadagnarli, egli diceva, e togliere loro ogni motivo di malcontento, bisogna far cessare contro di essi i maltrattamenti iniqui, le esazioni, le repressioni crudeli; quali siano i loro torti, essi hanno diritto alla giustizia e all'umanità. Egli domanda in particolare all'Imperatore che siano rispettati i loro beni e non siano dati in preda alla rapacità dei funzionari.

Leopoldo lo ringrazia, protestando che non soltanto non è dolente che gli venga suggerito quello che si riferisce al bene della sua anima e all'adempimento dei suoi doveri, ma che considera ciò come un grande favore.

Non vuol conservare che i castelli e la fortezza, il che è una misura di prudenza; in quanto agli altri beni, non sa ancora se ordinerà una confisca; in ogni caso nulla sarà man-

dato in rovina.

Ahimè! l'Imperatore regnava, ma non governava; gli sbagli, gli errori continuavano e l'esasperazione degli Ungheresi non faceva che aumentare. Una dieta convocata a Presburgo, sotto la presidenza del Duca di Lorena, per offrire ai

ribelli il perdono e la pace, non ebbe alcun esito.

Il predominio di Tekeli, il cui odio contro la Germania prevaleva sopra ogni altra cosa, vi ebbe senza dubbio molta parte, ma gli errori accumulati dai servi dell' Impero contribuirono eziandio al poco felice risultato. La politica del Padre Marco d'Aviano, tutta cristiana e ispirata a giustizia, avrebbe staccato dal capo dei ribelli un gran numero di seguaci e mandato a vuoto il progetto, mentre la giustizia e la misericordia sapientemente armonizzate avrebbero sedati tutti gli odii, ridato al paese la tranquillità e la pace ed innalzata nuovamente davanti ai Turchi, come una barriera insormontabile, la nobile nazione ungherese.

Intanto la primavera si avvicina. Turchi e cristiani s'apprestano di nuovo a misurarsi, e dappertutto si ode lo strepito delle armi. È un grande dispiacere pel religioso, per quanto egli sia pacifico, il vedere quanto questi ultimi si lascino precedere dai loro crudeli nemici, vivendo in una falsa sicurezza, vittima di una irrimediabile pigrizia, amando meglio, quasi

sembra, di soccombere vilmente sotto i colpi della scimitarra, che di sostenere essi medesimi il peso di una spada.

La presenza del Cappuccino per incoraggiarli, prepararli ed elettrizzarli nel momento del combattimento pareva indispensabile. L'Imperatore tuttavia vorrebbe impiegarlo in altra opera, in un negoziato a Roma, tanto delicato quanto urgente, per ottenere dal Santo Padre i sussidi, senza dei quali non si potrebbe intraprendere la campagna.

Per ragioni che cercheremo presto di conoscere, la missione del P. Marco non sarà sul terreno diplomatico, ma sul campo di battaglia, ed egli ripeterà il grido dei crociati: Fiat!

Dio lo vuole!

In viaggio verso l'armata, arrivato a Inspruck nei primi

giorni della primavera del 1684, egli scrive: ...

« Dalle cose di Roma, vedo che si è levata contro di me una crudele persecuzione. Io la ricevo dalle mani di Dio tanto più volentieri quanto più sono innocente. Prima di partire per Venezia, ho veduto i brevi spediti ai Padri nominati cappellani delle armate veneziane: i loro poteri sono molto estesi ed hanno tutti l'autorità di missionari apostolici. L'anno scorso si doveva spedirmene di simili a Linz e non si è fatto nulla. Ho inviato un memoriale a Sua Santità, e non ebbi mai risposta. Ma io sono contento e rassegnato ciò nonostante e ricevo tutto volentieri dalla mano di Dio. Mi dispiace soltanto perchè le anime e la salute pubblica ne soffrono e i principi rimangono stupiti e scandalizzati. Ciò non mi impedirà di servire, col mio sangue e con la mia vita, la maestà dell'Imperatore, che amo e riverisco altamente, e di fare del bene quanto potrò a quelli stessi che mi vogliono del male e cercano di nuocermi ».

La corte imperiale è ancora a Linz, come nell'anno pre-

cedente, ed è là che egli va a trovarla.

« I principini stanno bene, egli scrive; nella sua soddisfazione per l'accoglienza ricevuta, e sono belli come angeli. Ebbi un lungo colloquio con Sua Maestà e spero che non rimarra senza frutti. Parlai pure con tutti i ministri, e, purtroppo, potei convincermi che si prosegue con la medesima lentezza d'una volta.

«Di più, il Duca di Lorena è partito per l'armata che si formerà nei dintorni di Naiasel, ed io non risparmio nè sollecitudini, nè fatiche. Ah! se fossi arrivato un mese prima! A quest'ora si avrebbe incominciato a battersi, ed è certo che pritardi sono di grande pregiudizio».

Quante volte udremo l'uomo di Dio esternare gli stessi

lamenti, predire i mali cagionati da questi ritardi, irritarsi, parlare con forza, denunciare il male e supplicare di porvi rimedio! Quanto tempo e quante risorse sprecate! E quale vantaggio concesso al nemico che può sempre riformarsi, preparare la sua difesa e sovente anche attaccare per il primo, quando sarebbe stato facile il prevenirlo e arrestarlo alle sue prime mosse!

I vecchi usi dell'armata imperiale, interrotti un istante dalla bella decisione e dall'audacia di Sobieski, hanno preso il sopravvento; se non conducono alla disfatta, rendono però assai lenta la vittoria.

Questa campagna, che durò otto lunghi anni, avrebbe potuto terminarsi in tre mesi.

Dei ritardi di questa impresa, di cui possiamo seguirne le fasi mercè la corrispondenza del P. Marco con l'Imperatore, il Duca di Lorena, nominato comandante generale, non era responsabile. Egli, come lo stesso Cesare, doveva soggiacere agli abusi inveterati di una amministrazione avvezza a dirigere tutto e che non sottostava a controlli.

Abile generale, deciso e valoroso, se non aveva brillato nell'assedio di Vienna quanto Sobieski, la cagione era più dei soldati che sua. Ma nel 1684, egli si dimostro, veramente degno del suo compito. « Non si potrebbe desiderare una maggiore prudenza congiunta a un valore più grande » scriveva in proposito il P. Marco all' Imperatrice, che tosto rispondeva, fiera di questo elogio, contrastante con certe critiche giunte sino a lei: « È vero che egli è senza Stato, ma possiede ciò che vale di più, la bravura che conquista gli Stati ».

Anche l'Imperatore nutriva per lui una stima particolare e una affezione fraterna, mentre così scriveva al P. Marco: «La prego di continuare ad incoraggiare il Duca di Lorena, e a raccomandargli al tempo stesso di aver cura della sua persona e di non esporsi imprudentemente, perchè se dovesse mancarci, sarebbe una perdita ben più grave di una battaglia perduta ».

Il P. Marco cercava di compiere meglio che poteva il suo mandato e predicava la prudenza; ma dei suoi sermoni questo era il meno ascoltato.

Lorena era il tipo dell'eroe francese e cristiano, terribile al nemico, perchè attingeva la sua forza da un'ardente pietà, pronto ad affrontare tutti i pericoli e la morte stessa, non aspettando il soccorso che dal Dio delle battaglie. Si sa che egli non intraprendeva mai una campagna senza aver prima chiesto per sè e per i suoi soldati una benedizione speciale

del Papa.

Quando il P. Marco dimorava nella sua residenza ordinaria di Padova, il Duca poneva la sua confidenza nelle preghiere che sapeva essere fatte per lui dal suo intimo amico alla tomba di S. Antonio al quale portava una grande devozione.

Questa lettera da lui scritta un giorno al P. Marco prima di recarsi al campo di battaglia, mostra i suoi veri sentimenti:

« Io assumo questa impresa, confidando in Dio. Posso dire d'aver sempre desiderato una guerra nella quale di tutto cuore potessi dare il mio sangue e la mia vita. Avendo nel mondo così scarsi mezzi di far penitenza, può darsi che Dio, nella sua benignità, me la riserbi in questa congiuntura ».

E fu precisamente sotto gli auspici di S. Antonio di Pa-

dova che incominciarono le operazioni.

« Nel giorno della sua festa, il 13 giugno, scrive il Padre Marco all' Imperatore, il Serenissimo Duca fece la santa comunione ed io gli rivolsi un discorso, come Dio me l'ispirò, esortandolo, per quanto ne fui capace, di andare avanti.

« Ieri si è incominciata la marcia con soddisfazione di tutti; domani si tentera la presa di Visegrad, piazza importante, perchè può impedire il commercio pel Danubio. Spero che potremo prendere anche Buda, o almeno Pesth, Agria, Novigrad, Naiasel, perchè i Turchi sono in profondo abbattimento, e i nostri soldati, quantunque poco numerosi, sono pieni di coraggio per avanzare e combattere. Con tutte le mie deboli forze, esorto i generali alla confidenza, assicurandoli che Dio è con noi».

Durante questo assedio di Visegrad, l'uomo di Dio, togliamo questo particolare da una lettera scritta al Conte de la Torre, fu in pericolo di essere ucciso da una bomba che passo ad un palmo dalla sua testa.

Presa la città, il P. Marco scrive:

« Quando i Turchi uscirono dalla fortezza, il loro comandante gettò su di me uno sguardo singolare e, mostrando il mio crocifisso, mi fece comprendere con segni, che m' aveva veduto, dalla fortezza stessa, a dare la benedizione alla nostra armata, mentre essa combatteva. Ciò mi fece grande piacere, vedendo che i barbari stessi erano forzati a riconoscere e a temere la potenza del nostro Dio.

«Vi fu al tempo stesso un combattimento tra sei mila Turchi e i soldati da noi destinati alla guardia dei bagagli. Ma non riusci tanto vantaggioso per un errore di quelli che comandavano. Abbiamo perduto un generale e cinquanta dei nostri. I Turchi ebbero un numero ben più grande di morti

e se ne fuggirono scoraggiati».

Fu il generale Leslie che prese Visegrad, mentre Schultz, infliggeva perdite crudeli all'armata di Tekeli. Con un po' più di fretta, egli avrebbe potuto facilmente raggiungere il traditore e farlo prigioniero, il che avrebbe disanimato i ribelli, anticipando così la fine della campagna.

Lo scacco più sensibile fu quello di Buda, che non potè essere presa, perchè le mine non scoppiavano e tutti gli sforzi di avvicinamento rimanevano senza effetto. Per colmo di disgrazia, l'armata era decimata causa la malattia, e il Duca di Lorena stesso trattenuto dalla febbre. Perciò, nonostante i soccorsi portati dall'Elettore di Baviera con le sue truppe, bisognò rinunciare a proseguire l'assedio e ritirarsi precipitosamente a svernare in Austria.

Nel fratempo, i Francesi che si erano astenuti da ogni avanzata, nel 1683, riparavano al tempo perduto, e, invadendo il Lussemburgo, battendo gli Spagnuoli, obbligavano Leopoldo a firmare una tregua di venti anni, durante la quale la Francia rimaneva in tranquillo e pacifico possesso delle piazze da essa conquistate sul Reno e che dovevano spettarle per diritto. Vedendo però che, appena firmato il trattato, l'Imperatore impiegava la dilazione che gli era stata concessa nel formare una Lega di pretesa difensiva dei principi tedeschi contro la Francia, Luigi XIV, prevedendo il pericolo, s'affrettava a denunciare il patto e riprendeva la guerra.

Il buon Duca di Neubourg, così afflitto per le precedenti calamità, si consolava e di questa tregua, che reputava doversi prolungare, e soprattutto della presa di Visegrad. Allorchè ricevette la lettera del P. Marco, che gli annunciava questa notizia, egli faceva cantare il *Te Deum* davanti l'immagine di Maria, intorno alla quale continuavano i prodigi.

« Ier l'altro, egli scriveva, solo con Madama, andai ai piedi della Madonna. Tutti e due abbiamo veduto un movimento di occhi straordinario e dolcissimo, che durò più di un'ora. Ciò fu sempre per noi un presagio di felici avvenimenti. Speriamo di vederne presto gli effetti » (16 luglio 1684).

Assieme alla Santa Vergine, il P. Marco aveva scelto a patrono di quella campagna l'Arcangelo S. Gabriele di cui voleva diffondere il culto, quantunque ciò incontrasse a Roma, come tutte le innovazioni, delle resistenze e delle difficoltà,

« Vostra Maestà Imperiale farà un'opera santissima, così egli scriveva all'Imperatore, e tale da attirarle dalla divina bontà vittorie e conquiste, se lavorerà alla diffusione del culto

del santo Arcangelo. Sarà il primo principe che l'abbia scelto come suo protettore, e, chiamandosi egli la *Forza di Dio*, non vi sono buoni successi che non possiamo attenderci da lui. Io credo anzi che tutti i vantaggi dell'ultima campagna ci sono stati ottenuti dal suo intervento » (1 dicembre 1685).

Vedremo con quale energia e perseveranza il Padre esorta, spinge Cesare, che trova il Papa « abbastanza difficile in questo genere di cose », e che finisce però con l'ottenere la concessione della festa, pei suoi Stati, in attesa che essa divengà più generale.

Unitamente alle preghiere e alle intercessioni, per le grandi cose è necessario anche il sigillo della croce, e Dio ne impose una assai pesante alla famiglia imperiale, togliendole l'arciduchino Leopoldo, colpito da dissenteria. È in queste circostanze che il Padre Marco sa consolare e fortificare, mostrando agli afflitti la vera patria, il cielo.

Altre croci si preparano per l'Imperatore e per l'armata cristiana, mentre le dissensioni incominciano ad apparire tra i capi, e, secondo l'espressione del P. Marco, «il diavolo mostra. la sua coda....» «I foraggi e le provvigioni mancano, egli dice ancora; vi sono molti ammalati causa l'incuria e l'imprevidenza.... Aveva deciso di partire, perchè il mio compagno era colpito di malattia, ed io pure non mi sentiva tanto bene. Ma il Duca di Lorena e tutta l'armata, adducendo che li avrei afflitti e scoraggiati, mi fecero tante istanze che mi indussero a rimanere »!"

L'Imperatore si congratula con lui, come pure col Padre Cosmo, per aver superata la febbre terzana sofferta, poi lo ringrazia: « Ebbi molta consolazione dal messaggio inviatomi e che mi dava notizia che rimarrà con l'armatá sino alla presa di Buda. È la mia consolazione e la mia sola speranza, perchè se Vostra Paternità se ne va, è certo che tutta l'armata perderà il coraggio.

« D'altra parte, soggiunge, non posso negare che la sua lettera mi è stata penosa, vedendo che le cose sono laggiù in uno stato doloroso e così male preparate sin dal principio, per isbaglio nei lavori di approccio, e anche pel fatto che gli attacchi furono diretti contro i ponti meglio difesi. Vorrei conoscere la causa di questo errore e chi ne fu l'autore. Spero che Vostra Paternità potrà dirmelo almeno a viva voce. Frattanto, se potessi giovare, come sarei felice di poter intralciare l'opera del demonio!»

Buda, dichiara il Padre Marco, poteva essere presa in sei giorni, e gli errori commessi sono la causa per cui non si potrà mantenere l'assedio. I Turchi ricevono dei rinforzi, la stagione si avanza, e per quest'anno la partita è perduta.

Il venerabile religioso che previde e predisse questo scacco, lasciò l'armata in precedenza, perchè, egli dice, lo spettacolo di quei disordini è troppo doloroso e non può portarvi rimedio. Non lo si ascolta, ed egli non vuole vedere il disastro.

Non inganniamoci intorno ai sentimenti che determinano la sua condotta in questa circostanza e che vedremo ripetersi

sovente, sempre prodotti dalle medesime cause.

Essi non provvengono da dispetto, nè sono la conseguenza di un amor proprio ferito: tutta la vita e le disposizioni abituali del servo di Dio protesterebbero contro una tale interpretazione del suo congedo. Se i motivi fossero tali, non si comprenderebbe come i capi ed i soldati gli avessero continuata la loro confidenza, considerandolo come un santo, superiore alle umane debolezze, desiderando così premurosamente la sua presenza e chiamandolo sempre in mezzo a loro.

Meno ancora poi egli disertava il posto per iscoraggia-

mento o pusillanimità.

Egli si sottometteva ai disgusti, alle sofferenze e la sua forza d'animo glieli faceva abbracciare come una condizione necessaria pel buon esito della sua opera. Ma per comprendere i suoi sentimenti, ricordiamoci che il P. Marco è la contrariamente a tutti i suoi desideri; che gli onori annessi al posto da lui occupato, invidiati da tanti altri, gli sono singolarmente di peso; che è perseguitato senza posa dalla nostalgia del suo convento e dalla brama della contemplazione e della solitudine.

Se ha acconsentito ad immolare i suoi gusti, le sue più intime aspirazioni, non cessa dal ripeterlo, lo è unicamente per amore del pubblico bene che per lui sta sopra di ogni altra cosa. Ma se non può più procurare questo bene, se la sua presenza all'armata è inutile, egli è ripreso dai suoi costanti desideri, o se si vuole dai suoi scrupoli, e non si crede in diritto di prolungare al campo un soggiorno che non ha più ragione di essere, di godere di quelli onori che non sono affatto per lui, di assumersi delle responsabilità che non può sostenere. Egli è convinto che il suo posto non è più là, e cercando sempre, non di seguire i suoi desideri, ma di fare la volontà di Dio, domanda di ritornare al suo convento, alla sua vocazione, alla vita di solitudine e di apostolato, da lui interrotta con rimpianto e dove potrà fare un più gran bene alle anime.

Il Duca di Neubourg si affligge di questa partenza come di un triste presagio e scrive al suo venerabile amico:

« Il nostro eccellente Cesare mi fa sapere che ciò è avvenuto perchè mancavano là degli ufficiali e dei generali abili a condurre un assedio. Lo credo, Padre mio, ma più ancora credo che la vana presunzione e la confidenza dei capi nel loro proprio sapere e nel loro valore abbia irritato il Signore che ha mostrato essere lui che opera più che gli uomini. Vi si porterà rimedio con l'assistenza di Vostra Paternità, che, necessariamente dovrà ritornare, se si vuole evitare una completa rovina ».

Sobieski si è molto rallegrato per la presenza del Padre Marco all'armata, « perchè farà del gran bene ai soldati, come lo sa per esperienza, e si affligge anche lui, ora che sa essere partito, conoscendo che la sua presenza all'armata fu sempre

gradita e fruttuosa».

La campagna da lui stesso condotta sulle rive del Dniester non è stata maggiormente felice, a cagione delle pioggie continue e delle inondazioni che, durante sette settimane, hanno

impedito la costruzione del ponte.

Dal suo campo d'inverno, in Russia, l'8 dicembre 1684, manda nuovi particolari al venerabile Cappuccino, divenuto suo confidente e suo amico, facendogli soprattutto osservare, senza dubbio alludendo a Cesare, che la diversione da lui fatta per attaccare i Tartari ed i Turchi, non ha poco contribuito ai vantaggi dell'armata imperiale, che non avrebbe potuto, senza di ciò, sconfiggere Tekeli e concepire la speranza di prendere Buda.

Ma il P. Marco era già a Venezia, e là, nel riposo, faceva un esame retrospettivo degli avvenimenti ai quali aveva assistito.

« Non si può negare, seriveva, che non vi siano stati dei grandi ritardi e delle irresolutezze che hanno incoraggiato il nemico e gli hanno permesso di rendere il posto inespugnabile. Si vorrà ora riconoscere che Dio stesso m' ispirava, quando io esortava i nestri capi ad evitare quei grandi pericoli? Ma, sia per riflessione, sia per giudizio di tutti gli uomini competenti, io vedeva anche naturalmente che le cose non potevano riuscire in modo diverso. Tutta la cristianità dovrà dunque riconoscere che la mia partenza da Buda non era che troppo giustificata. Il Duca possiede una buonissima volontà, ma intorno a sè ha gl' imprudenti e funesti consigli degli adulatori che si trovano tra i suoi aiutanti. Fino a tanto che ciò continuerà, lo dico con mio grande dispiacere, non

si otterrà nulla di bene, e Dio lascierà piombare su di noi le più grandi sventure.

«Ciò che più attrista è che non si vorrà mai arrendersi all'evidenza; si attribuiranno le sconsitte a cattiva fortuna, senza voler convenire che furono causate da essi stessi. Peccato d'orgoglio che non si vede, del quale non si cerca di emendarsi.... e che continua a provocare la collera di Dio.

«Quanto soffro nel vedere Vostra Maestà Imperiale così mal servita; ciò sorpassa tutto quello che posso dire. Dio sa come vorrei aiutarla e sollevarla, dando la mia vita e il mio sangue. Perciò bisognerebbe che mi si ascoltasse nelle deliberazioni, mentre i miei consigli sono fondati prima in Dio, dal quale, in tutto e per tutto, voglio essere diretto, e poi sull'esperienza da me acquistata, nonostante tutte le mie occupazioni, quanto uno stesso professionista. Ma non appare che ciò possa avvenire, essendo questo mondo traditore accecato al punto che la semplicità, la rettitudine, la verità, la giustizia e Dio stesso sarebbero perseguitati, se fosse possibile, sino alla tolale distruzione » (Venezia 18 novembre 1684).

Gli avvisi del P. Marco, infatti, venivano prima da Dio. Era questa una ragione perchè fossero mal ricevuti dai capi, incapaci e prevaricatori, di quell'armata in disordine. Di che cosa si interessava questo Cappuccino ch'era stato chiamato prima di tutto per pregare e perbenedire? Era un importuno e un molesto. Facendo intervenire il nome di Dio si attirava l'epiteto di profeta, di visionario, di illuso.

La storia aveva già conosciuto uno spettacolo analogo: uomini di guerra, avvezzi alla sconfitta, che insorgono tutto ad un tratto contro una giovanetta che non sa nè a nè b, ma che da parte di Dio viene a portare la vittoria al loro fianco e respingere lo straniero fuori della Francia.

Era la Pulcella d'Orléans, altra volta suscitata da Dio. Ora, per la salvezza dell'Austria e della cristianità, Egli mandava un umile Cappuccino.

Il suo ardente amore per la patria, il suo assoluto disinteresse, non bastavano forse a renderlo più degno di confidenza di quei capi della milizia, discreditati ormai per tante successive sconfitte, e che la storia proclama essere stati ignoranti ed incapaci?

Per soprappiù il P. Marco era saggio, accorto e veramente esperto e competente, come egli stesso l'affermava senza iattanza e in tutta verità, al pari dei generali.

Il venerabile religioso qui si rivela a noi sotto una nuova luce, che nulla avrà di meraviglioso per chi conosce la ricchezza e la varietà dei doni di Dio, la moltiplicità delle forme della grazia divina, od anche soltanto le facilità di adattamento dell'intelligenza umana, aiutata da una forte volontà e da circostanze pressanti.

Noi crediamo di conoscerlo dopo d'aver veduto in lui il contemplativo, l'apostolo, il taumaturgo. No, in ciò non vi è che la vocazione preparatoria e di attesa, il principio dell'attuazione dei disegni di Dio, che presto si scopriranno e pro-

seguiranno, la base su cui s'innalzerà l'edificio.

La vera missione del servo di Dio, la sua vocazione definitiva, come l'abbiamo veduto, è di lavorare al bene della cristianità, di salvarla nell'ora dei grandi pericoli Perciò, egli fu consigliere dei grandi, riformatore dei cuori, eccitatore sui campi di battaglia, inviato da Dio per perdonare, benedire, incoraggiare i soldati, preparare, coi mezzi spirituali, e annunciare la vittoria sicura.

Ma la campagna si prolungava, e il mondo era ancora nell'angoscia, ed ecco che ora egli cerca di organizzare nuove vittorie, con mezzi che non sono più strettamente spirituali. Egli si unisce ai capi in una maniera attiva e diviene, nei con-

sigli, la loro guida, il loro maestro.

Già diplomatico e guerriero, egli è di più, per le circostanze, stratega e generale, ed attua, nella forma più perfetta e più che gli altri grandi francescani, che comparvero come lui sui campi di battaglia col Crocifisso in mano, il tipo del frate soldato.

Ma dove ha imparato quest' uomo di Chiesa l'arte militare? Lo dice lui stesso. Egli ha veduto, udito, studiato, meditato. Con la sua presenza al campo, coi suoi contatti coi generali e coi capi, con le discussioni nei Consigli di guerra, dove l'Imperatore voleva che avesse il suo posto, egli ha acquistato una esperienza che non fu vana per lui. Iniziato alle manovre dell'armata dalle circostanze medesime, avendo veduti gli errori, le cause delle sconfitte, avendo riflettuto e comparato i metodi, egli si è formato da se stesso suo proprio istruttore.

Trattandosi qui, come nelle battaglie, della salvezza del mondo e della civiltà cristiana, ed essendosi trovato in mezzo a queste operazioni di guerra, non per sua propria volontà, ma per esservi stato chiamato dall'Imperatore e per ordine del Papa, sente esservi qui la sua vocazione e il suo dovere, egli continua ancora su questo terreno, in apparenza estraneo,

l'opera confidatagli da Dio.

Egli cerca d'istruirsi, e, dopo le fatte esperienze, riflette,

studia, i libri di tattica militare stanno vicini, sul tavolo della sua cella, ai trattati di teologia e alle opere mistiche. Egli li consulta, se ne nutrisce assiduamente, e soprattutto li medita davanti a Dio, aspettando da lui, sopra questo soggetto, come sopra gli altri, la luce e il consiglio.

Dopo aver operato in tal guisa, preparato, illuminato, competente, scrive all'Imperatore quella lettera sorprendente, nella quale si manifesta in primo luogo l'apostolo zelante e l'uomo soprannaturale, che conosce come l'emendamento spirituale debba precedere i mezzi materiali e che i beni di questo mondo sono dati per soprappiù a quelli che cercano prima il regno del cielo.

Come ha sempre fatto, richiede quindi come prima condizione di ogni buon esito, la preghiera, la penitenza, la riforma dei costumi. Dopo di che, essendo pacificata la collera di Dio e inclinandosi la sua misericordia verso coloro che lo supplicano, il mondo potrà godere della pace tanto sospirata.

Questo intervento del Cielo non dispensa dallo sforzo e dalla lotta, perchè il miracolo non è un mezzo di azione ordinario. Dio aspetta che l'uomo operi e si propone di benedire la sua azione e darle efficacia.

Dopo d'aver protestato al suo imperiale corrispondente « che egli non scrive se non per ispirazione del Cielo, a favore delle armate di Cesare, con l'aiuto e l'assistenza di Dio che mai abbandona coloro che veramente confidano in lui » entra in materia.

« Si sopprimano, egli dice, i disordini dell' ingiustizia che domina, con estremo danno dei poveri innocenti, disordini che gridano vendetta davanti a Dio, vedendo che il loro sangue scorre nei banchetti sontuosi, nelle pompe esorbitanti, nel mantenimento delle bestie, cani e cavalli, e nelle altre vanità e superfluità. I magistrati e i reggimenti siano riformati e ridotti ad una grandissima paucità, perchè questi defraudano il giusto salario dei buoni operai, consumandolo per se stessi, mentre esso è sangue dei poveri.... Siano castigati i delinquenti senza alcuna considerazione e sollevati gl'innocenti. Si diminuiscano i salari dei ministri e dei cortigiani che, per buona giustizia, sono dovuti ai soldati. Questi non soltanto non ricevono la minima parte di quel danaro che essi guadagnano dando il loro sangue e la loro vita, mantenendo così i principi nella loro brillante posizione, conservando loro gli stati ed estendendoli con novelle conquiste, ma ancora si misura loro talmente il pane, che non ne hanno abbastanza per riparare ogni giorno alle loro forze ».

Quale coraggio abbisogna all'uomo di Dio per parlare in tal guisa ai grandi del mondo! È egli forse imprudente, susciterà dei malcontenti, darà ragione agli esaltati, ai mormoratori, susciterà delle rivolte? No, perchè non dice queste cose in pubblico, egli le espone segretamente a coloro che hanno bisogno di udirle, e che possono portarvi il rimedio. Come l'apostolato egli sa essere la verità quella che salva. E dice tutta la verità, senza infingimenti, senza attenuazioni, affinchè le illusioni fatali sopra cui si dorme, siano alfine dissipate. Egli predica, da apostolo il ritorno a Dio, e domanda, per tutto l'impero, processioni di penitenza.

« All' armata siano mandati religiosi esemplari; i soldati ascoltino la Messa nei giorni festivi; si facciano pubbliche preghiere, si recitino le litanie della Madonna e di tutti i Santi e l'atto di contrizione, quando le armate devono intraprendere qualche azione pericolosa; le chiese, nei luoghi che cadono in potere dei cattolici, siano rispettate e poste sotto una

buona custodia».

A queste condizioni egli promette l'aiuto del cielo e il

trionfo delle armi imperiali.

L'apostolo e l'amico del popolo ha parlato; ora l'Imperatore ascolterà l' uomo d' armi. È un vero tràttato tecnico quello che egli scrive, come manuale di un buon capitano sul campo.

« All' armata, così continua, si diano abbondanti provvigioni, farine e biscotti, bombe, polvere, palle, armi e barche per erigere i ponti. I cavalli siano raccolti sin dall'autunno, ed i mortai ed i cannoni che essi devono condurre, ugual-

mente preparati».

Non gli sfugge nessun particolare, perchè tutto ha importanza in una campagna, ed è perciò che egli raccomanda l'impiego dei buoi per il trasporto del materiale. « In ogni modo, l'armata sia pronta ad entrare in campagna al più tardi il 20 di maggio. In quel tempo i foraggi non mancano per la cavalleria, la stagione è la più comoda e la più sana pei soldati, e siccome i Turchi, d'ordinario, si mettono in campagna più tardi, le armi di Sua Maestà avranno il tempo, prima del loro arrivo, di fare qualche conquista».

« Bisogna far comprendere ai generali e comandar loro assolutamente che, sia nelle marcie che negli attacchi e nelle conquiste, essi devono agire con tutta prestezza e sollecitudine: Alessandro, grazie a questo metodo, con pochi soldati, conquisto il mondo. Le imprese non possono mai riuscire se non con la risolutezza, e i ritardi le fanno fallire, come avvenne nell'ultima campagna. I generali perciò dovranno ordinare e disporre gli uffici di ciascuno per la notte e pel mattino, e a mezzogiorno, osservare di nuovo se gli ordini sono stati eseguiti; poi ricominciare la sera e castigare con tutto rigore, perchè serva di esempio, quelli che avranno mancato.

I capi si guardino dagli adulatori ed esaminino da se stessi come vadano le cose. Negli attacchi, o di sorpresa o di impresa, prima visitino bene i posti è le condizioni dei luoghi.

« Sua Maestà abbia dotti ingegneri e molti minatori e artiglieri abili che scavino le fosse e le trincee con buon ordine militare, difesi dalle loro piazze d'armi, larghe, coperte e alte, dove i soldati siano sicuri al riparo dalle offese, dalle sortite e dagli attacchi del nemico. I generali, anche se mancherà loro qualche cosa e i soldati non saranno subito pronti, non esitino tuttavia ad agire e non si perdano d'animo, perchè è proprio di un capo valoroso di avere confidenza.... non cessino un istante dal pensare a quello che potrebbero fare... mandando esploratori per conoscere le mosse del nemico... pensando agli stratagemmi che potranno inventare..... che essi ascoltino tutti e diano libertà non soltanto agli ufficiali, ma all'ultimo soldato, se ha qualche piano, di venire a sottometterglielo... non siano tenaci e troppo attaccati alla loro opinione, perchè sono uomini e possono ingannarsi. Se qualche volta, per accidente, cadono in qualche errore o sbaglio involontario, devono essere felici di venirne avvertiti per porvi rimedio ».

Il Cappuccino stratega non teme di dare poi l'ordine della prossima campagna, con questa avvertenza preliminare che i Turchi vengono facilmente sbaragliati con un attacco rivolto contro di essi con coraggio e con risoluzione. Ma se si agisce con lentezza, prendono coraggio e divengono intrepidi. Contro di essi, le sorprese fatte con slancio riescono sempre. Il passato dà la prova di queste verità. Entrando poscia nei particolari pratici dell'organizzazione, mostra di non aver per nulla esagerata la sua competenza, quando qualificò se stesso professionista in questa materia.

« Vostra Maestà ordinerà, nella prossima guerra, di formare tre corpi d'armata; uno sulla Drava, guidato dal generale Leslie, composto di 12 mila soldati, cioè 5000 fanti tedeschi e 5000 cavalieri croati e questi vadano verso il ponte d'Essech. Abbiano almeno 20 cannoncini da campagna, i quali in battaglia fanno effetti mirabili e sconcertano facilmente il nemico, 8 pezzi d'artiglieria e 8 mortai con le munizioni necessarie. Con questo esercito si potrà far fronte a 20.000 Turchi, di

guisa che, dirigendo la marcia prontamente alla volta del ponte, il campo rimarrà aperto ad imprese più considerevoli...

« Il secondo corpo d'armata dovra riunirsi nell' Ungheria superiore, sotto gli ordini dell' Elettore di Baviera e del valoroso generale Schultz; esso potrà comporsi di 6000 ungheresi. Questa sarebbe una buonissima misura per tentare la presa d'Agria, da dove la via rimarrebbe aperta verso il fiume Tibisco, per congiungersi ai Transilvani, che non domandano altro di meglio, se non di scuotere il pesante giogo dei Turchi...

La terza armata di 12.000 fanti e di 6000 cavalli, sotto la direzione del sapientissimo e fedelissimo Duca di Lorena, dovrebbe accampare tra Strigonia, Gomora e Naiasel, esplorare questa ultima piazza e spingere un assalto contro di essa, poi tutto ad un tratto, con uno stratagemma militare, abbandonare questo assedio, portarsi in tutta fretta a Novograd, che si potrebbe prendere facilmente, per ritornare tosto a Naiasel. I mortai, le bombe, le carcasse, in una parola, l'artiglieria, con la confusione che suscita, ci aprirebbe la via verso altre buone conquiste.

« Riuscita questa impresa, si formerebbe un ponte sul Danubio, si procederebbe verso Alba Reale, che si prenderebbe ancora con maggiore facilità di Naiasel; dopo di che si andrebbe ad unirsi alle forze del generale Leslie e Baviera, e si porterebbe l'assedio davanti a Buda, circondandola da mine e con la massima celerità, e dandone l'assalto. Così quello che, con tante spese, non si ha potuto ottenere nel passato anno,

lo si otterrebbe con la presente spedizione.

« Se il Turco entra in campagna, avrà probabilmente 30.000 uomini. Questo è tutto quello che potrà fare, ed è tutta gente poco agguerrita. Il Serenissimo Duca di Lorena, che è ammirabile nella battaglia, avrà forze sufficienti per abbatterlo. Ma sarà meglio cercare di far questo prima di tentare alcuna impresa. Come si è veduto negli anni precedenti, il Turco non intraprende le sue campagne prima del mese di giugno; se quest' anno fosse più sollecito, bisognerebbe per conseguenza regolare le operazioni».

Dopo il tattico riapparisce l'uomo di Dio. Lo si riconosce dal tono solenne che segna la fine di questa lunga relazione così sostanziale e precisa. « Questi sentimenti furono esposti, egli dice, per una ispirazione di Dio; tuttavia il modificarli secondo gli incontri, gli incidenti e le occorrenze sarebbe cosa lodevole e saggia. Ma il disprezzarli' e il 'rigettarli a priori sarebbe colpa e condurrebbe a grandi mali, perchè bisogna

considerare questo piano come venuto, non da un uomo semplice e ignorante, ma da Dio stesso».

L'Imperatore considerava egli pure il P. Marco come un illuso o troppo confidente nei suoi lumi? Non lo trovava forse un po' molesto ed importuno, con le sue raccomandazioni e coi suoi piani? Non usciva egli dal suo compito entrando in queste considerazioni e in questi particolari tecnici? Non avrebbe fatto meglio, nella sua cella, ad occuparsi nella preghiera e nei suoi studi mistici? Perchè non si limitava, nelle sue brevi visite alla corte, a dare consigli di pietà, che erano così stimati, e benedizioni che si conoscevano essere tanto efficaci?

Diciamolo, a giustificazione del monarca, che mai egli fece tali osservazioni al suo venerabile amico; mai, nelle sue lettere, scrisse una parola di rimprovero. Ma nello stile di corte, dal quale eccedeva, con la cortesia che gli era famigliare, si sente, nella sua corrispondenza, per certe ommissioni, per un silenzio imbarazzante, che non fa sempre un conto conveniente degli avvisi che gli sono dati, non già, crediamo, perchè dubiti della loro saggezza, ma piuttosto perchè non si sente di essere padrone, perchè non osa indisporre i suoi capi, e, soggiacendo, come sempre, alla sua timidezza e alla sua indecisione, teme di dare un ordine e d'imporre una volontà.

Ed è così che nel 1685, essendo il Duca di Lorena impedito dalle febbri contratte nella precedente campagna, il conte Rambatta, nominato commissario generale dell'armata, non ha potuto adunare a tempo le provvigioni necessarie, e la campagna, perciò, non può essere incominciata che in giugno.

Vedremo il P. Marco lamentarsi di nuovo e protestare contro il modo lento e inefficace con cui, anche nell'anno 1685, saranno condotte le operazioni di guerra.

Il suo calice è sempre assai amaro e vicino a traboccare, non solo a cagione delle contraddizioni e dei disprezzi a cui è fatto segno, ma soprattutto per i mali crudeli che pesano sulla cristianità ed ai quali non può prestare rimedio.

Leopoldo pure non è al termine delle sue prove e per lungo tempo ancora dovrà ripetere, a cagione del suo errore e di quello dei suoi servi: « Angustiae mihi sunt undique. Le angoscie mi premono da ogni parte ».





## CAPITOLO IV.º

## La presa di Buda

(1686)

osso dire a Vostra Maestra Imperiale essere desiderio del Papa che ella, nella prossima campagna, conquisti Belgrado. Spero che vi riuscirà facilmente, mercè i soccorsi di Maria e di san Gabriele, e che rivolgerà le sue armi anche contro Costantinopoli».
È in questi termini che il P. Marco, nel princi-

pio del 1685, esprimeva all'Imperatore lo scopo della campagna di quell'anno.

Per ottenere il soccorso del cielo, da lui esplicitamente promesso, non bisogna accontentarsi delle preghiere e delle devozioni, ma eziandio, come il venerabile religioso non ha cessato dal predicarlo, è necessario di porre un termine agli abusi e agli scandali che attirano sui popoli i castighi ed i flagelli. Uno dei più comuni tra questi abusi, e che sorprende non poco il vederlo in mezzo ad un popolo cattolico, così pronto a scandalizzarsi sul modo di procedere delle altre nazioni riguardo al Sommo Pontefice, è il disprezzo dei diritti e delle immunità ecclesiastiche, la spogliazione dei beni della Chiesa in seguito alle guerre, alle invasioni, alle conquiste.

È noto che il gallicanismo, benche porti un nome francese, non fu un male della Francia soltanto. La Germania l'aveva ereditato dal medio evo, essa lo conosceva e lo coltivava con cura, anche sotto l'imperatore Leopoldo. Può darsi che lo si scorgesse meno, perchè il male era più inveterato. Ma il Sommo Pontefice ne soffriva e non cessava dal combatterlo.

Non è a dirsi che Cesare intendesse violare i diritti altrui e attentare soprattutto all'autorità della Santa Sede; la sua anima timorata si sarebbe ribellata al pensiero di una profanazione e di un sacrilegio. Ma quando i suoi ministri l'avevano persuaso che si trattava dei diritti dell'Imperò, o del suo prestigio personale, il suo spirito tosto si arrestava e la sua volontà d'ordinario così debole e così fluttuante diveniva di una tenacità e di una ostinatezza sconcertante. Al contrario, quando lo si induceva ad una più giusta comprensione delle cose, veniva ripreso dall'irresolutezza e invano si attendevano le promesse soddisfazioni.

Tutta la pazienza, tutta la diplomazia del Nunzio venivano meno in queste difficoltà sempre rinascenti; ma il P. Marco aveva una influenza particolare sopra l'Imperatore; perciò quando si trattava di comporre un conflitto, era a lui che si ricorreva, e la sua diplomazia, ispirandosi ad una viva fede e a un coraggio invincibile, conduceva a buon porto i negozi

più delicati.

Egli erasi già intromesso più volte e con un esito che, pur non essendo completo, tuttavia era molto da apprezzarsi.

Nel precedente anno, in particolare, aveva ottenuto un editto che comunicava poi al Segretario di Stato, dicendogli:

« Posso attestare che Sua Maestà imperiale è ben intenzionata e che spero di ottenere da essa la formazione d' una congregazione di teologi dei diversi Ordini religiosi, ai quali saranno deferite tutte le cause ecclesiastiche, perchè siano esaminate da essi con coscienza e sciolte secondo i loro consigli. Si eviteranno così grandissimi disordini prodotti dall'incapacità dei secolari incaricati di trattare queste materie, e che danno soluzioni contrarie ai diritti e alle immunità della Chiesa ».

Un anno dopo, si aspettava ancora che l'Imperatore avesse messo in esecuzione le prese deliberazioni. Dalle corrispondenze del Nunzio Buonvisi col cardinale Cibo, risulta che il P. Marco era sempre occupato a regolare questo interminabile affare.

Il P. Marco d'Aviano, diceva Buonvisi, ha dato a Cesare dei salutari consigli, particolarmente su ciò che riguarda la amministrazione della giustizia, rappresentandogli gli abusi introdotti e insistendo per domandargli di istituire un consiglio di coscienza.... gli ha mostrato anche i torti e le ingiustizie fatte al popolo da magistrati indegni.... Sua Maestà ha di-

chiarato che apprezzava i consigli, ma i ministri si opposero a queste misure, che avrebbero impedito d'un sol tratto le venalità e gli abusi. Il P. Marco, pieno di zelo per la Chiesa e di prudenza ad un tempo, ha fatto anche altre raccomandazioni, ma ora che è partito, temo che le promesse saranno dimenticate, e tutto rimarrà nel medesimo stato».

Infatti, tutto rimane sospeso; non solo non vi ha mutazione alcuna in quello stato di cose, ma sorge un novello conflitto

e le relazioni tra i due poteri divengono più tese.

Il Padre Marco, avendo terminata la sua quaresima, è chiamato d'urgenza nella primavera del 1685. È su di lui che si fa conto per sciogliere le difficoltà e ricondurre la pace. In luogo di andare a Roma per patrocinare la causa del Sovrano, si recherà a Vienna per difendervi la causa di Roma, procurando sempre i veri interessi dell'Impero. Vi arriva sul principio di giugno, e dopo l'udienza ottenuta, il 9, scrive all'Imperatore:

«Con tutto il cuore che ama intimamente Vostra Maestà Imperiale e tutta la sua augustissima casa, devo farle conoscere qual grande incendio stia per scoppiare, e come, una volta acceso, sarebbe difficile di estinguerlo. Per conto mio, non fui accanto di Vostra Maesta che per supplicare, evitando di pronunciare una parola che potesse mutare in qualsivoglia modo ciò che fu stabilito dal Nunzio, e che sarà ratificato, come lo si può supporre, dal Papa stesso.

«Ne seguiranno grandi scandali e funeste conseguenze. Delle difficoltà in apparenza formidabili impediscono la soluzione del conflitto; credo tuttavia che con bontà, con prudenza e con destrezza si possano trovare dei rimedi. Vostra Maesta vedrà, con estrema soddisfazione, che la cosa sarà appianata con suo gradimento, e senza che vi sia bisogno di deporre i

ministri.

«.... Il minimo segno di Vostra Maestà mi vedrà supplicante ai piedi del mio crocifisso. Oggi ho celebrato la Messa dello Spirito Santo, perchè ispiri a Vostra Maestà quello che ridonderà a gloria di Dio e al bene di lei».

Poi, il 15 giugno: «Ho parlato di nuovo all'eminentissimo Cardinale, e tutto quello che ho potufo ottenere si è che il caso non sia considerato come disperato... ma non vi ha tempo da perdere, perchè la cosa può improvvisamente aggravarsi e divenire senza rimedio ».

Insiste poi per avere una risposta immediata nel giorno stesso, dovendo il corriere partire per Roma al domani.

L'Imperatore prende alfine la decisione che lo salva e lo

annuncia al suo intimo consigliere con questi termini: «Oggi stesso (18 giugno), il Cardinale verrà da me, gli parlerò con dolcezza e spero che le cose si accomoderanno con scambie-vole soddisfazione ».

Il P. Marco ne gode tanto più perchè aveva temuto un istante che il Papa irritato avesse sospesi i sussidi, senza dei quali non si poteva intraprendere la prossima campagna. Questa impresa, lo si comprende, gli stava sempre a cuore, e non poteva trovare riposo finchè non avesse veduto per sempre abbattuta la potenza dei Turchi.

Ma se abbisogna sopprimere le cause morali delle disavventure incontrate in quella lunga guerra, non è meno necessario d'impiegare i mezzi umani per assicurarsi i benefici di tanti sacrifici di uomini e di danaro che esige quella lotta.

Il P. Marco vi pensa e ricorda all'Imperatore quello che saggiamente gli ha suggerito nell'inverno precedente, lamentandosi dei ritardi

tandosi dei ritardi verificatisi nei preparativi.

« Ispirato da Dio e dall'affetto cordiale che nutro per Vostra Maestà Imperiale e pel bene della sua anima, la prego e supplico, per amore di Dio, in nome del sangue di Gesù Cristo, di comandare che tutto sia disposto come io ho suggerito.... Amo di tutto cuore Vostra Maestà Imperiale e vedendo che, per futilità, si trascurano cose così importanti, ne provo una grando affizione.

« Bisogna che Vostra Maestà si decida, poichè, senza un suo ordine, non si farà nulla, e il Papa cesserà dal prestare il zemberg, tanto necessaria, se tarderà troppo, non arriverà più intraprendere immediatamente. Perdoni alla mia temerità, gustissima casa».

« Ho il cuore tanto afflitto, scriveva ancora, che se non mi fortificassi col pensiero del volere divino, credo che ne morrei. Sento compassione pel dolore di Vostra Maestà Imperiale, ci vedo la cristianità in extremis ».

Si potrebbe suppore, nell'udirlo sempre lamentarsi in tal guisa, che questo religioso fosse veramente ben noioso, importuno e sempre assai pessimista. Ma no; l'impressione che Ha subito un ritardo di dieci giorni a Gomora, causa una pama dopo aver vedute le cose, le trova soddisfacenti e si rallegra nel vedere che l'armata era allora (10 luglio) pronta a

marciare su Naiasel. Sebbene soddisfatto non lascia però di stimolare gli ufficiali e teme sempre i ritardi.

« Io non tralascio, scrive all' Imperatore, di esortare ad agire con rapidità e sollecitudine, finchè la stagione è favorevole; e vedo che le mie parole producono qualche buon effetto, dal che ne conclusi che Dio mi destinava veramente all'armata per il bene della cristianità».

Non avrà per lungo tempo la gioia di essere così ascol-

tato, e il suo ottimismo sarà ben presto deluso.

Sei giorni dopo, egli deve scrivere: « Naiasel dovrebbe già essere nostra, secondo il parere di coloro che hanno la libertà di esprimerlo; ma i lavori di approccio vennero eseguiti troppo lontano. Si tardò a condurre le munizioni e la campagna stessa è in ritardo di due mesi. Sono gli errori dell'annata precedente che ricominciano ».

Quale confidenza potrebbe egli avere nella riuscita di una operazione così mal diretta? Ciò che termina di scoraggiarlo, è che si mette il disordine nel campo, dove la pieta è sban-

dita e i suoi avvisi non sono più ascoltati.

«Ho esortato, soggiunge, a fare oggi domenica, 16 luglio, la confessione e comunione. La si fece? Nol so. Io feci tutto

quello che sapeva e poteva.

« Se Vostra Maesta Imperiale fosse al campo, direbbe: « Noi non siamo qui sul teatro di una guerra: tutto trascorre in banchetti, in visitare qualche posto e, pel resto, tutto va avanti da sè ». Mi sento morire dall'afflizione ».

L'esito d'altronde dà ragione all'intrepido censore di quella cattiva armata, e l'attacco di Naiasel, mal diretto, non si risolve che in sconfitte. Egli stesso ne rende conto con questi termini: « Sembra che Dio sia irritato contro di noi. Tutte le nostre diligenze umane rimangono vane, e tutti i tentativi del nemico sono al contrario coronati da felice riuscita. I nostri sono abbattuti e i Turchi alzano la testa.

« Il generale Waldeck vorrebbe ritirarsi da questo terreno, dove non subisce che dei scacchi, per andare a Gran; ma i capi sono divisì e si perde tempo in discussioni, quando bisognerebbe agire. Se il serenissimo Duca di Lorena fosse assecondato, in luogo di essere contraddetto, le cose andrebbero molto meglio ».

L'Imperatore s' irrita a questa riflessione che lo tocca sul vivo, poichè egli non sopporta meno la critica contro uno dei membri della sua famiglia, quanto contro se stesso. Domanda degli schiarimenti: « Chi dunque si oppone al Duca? Chi osa.

contestare la sua autorità»,

È dovere del P. Marco di rispondere a queste questioni. Ne va del bene pubblico, e forse del buon esito della campagna, tanto più che egli può fare i nomi dei colpevoli, che sono conosciuti da tutti, eccetto che dall' Imperatore, che castigandoli farebbe cessare lo scandalo della loro disobbedienza, e sopprimerebbe, nella sua armata, le cause delle divisioni e delle debolezze.

La sede del tradimento è nella stessa corte, ed è a Vienna tra quelli che circondano l'Imperatore, che il Duca di Lorena ha degli invidiosi e dei nemici che hanno delle intelligenze coi capi dell'armata. Questi, sapendosi sostenuti dall'alto, disprezzano gli ordini del loro capo immediato, ritardano le operazioni, impediscono il bene e parlano come se avessero risolto di non lasciare a questo capo la gloria di alcuna iniziativa. Questi è pieno di sollecitudine, di fedeltà, di diligenza... « Ma trovo, soggiunge tristemente il P. Marco, che gli manca un po' di confidenza in me che l'amo e lo stimo più di ogni altro, e che potrei aiutario. Egli ascolta troppo quelli che lo adulano e gli parlano arditamente, mentre che io non oso parlargli... Vostra Maestà gli scriva di confidarsi a me. Io potrei comunicargli tante cose che gli sono nascoste, perchè tutti, al campo, hanno confidenza in me e mi dicono tutto ».

Frattanto, l'apostolo non dimentica gl'interessi della religione, e, come ha lavorato nel precedente inverno, in Italia, per illuminare il principe di Sassonia che, viaggiando sotto falso nome, erasi presentato a lui per chiedergli delle conferenze; così ora egli cerca di ricondurre alla vera fede i capi protestanti coi quali può conferire, e notabilmente il principe Waldeck. Compito ingrato, difficile e pieno di disinganni. Frammischiati ai cattolici nell'armata dell'Imperatore, quegli eretici non erano mai troppo zelanti della sua causa. Di Waldeck in particolare, il P. Marco dirà nel momento della sua partenza:

« Avesse piaciuto a Dio che non fosse mai venuto!»

I poco felici risultati ottenuti in questa opera non lo disanimano e continua ad evangelizzare tutti quelli che può avvicinare, o che la curiosità il conduce a lui, o che vi sono attirati dal fascino e dall'ascendente della sua dolcezza e della

sua pietà comunicativa.

« Due predicanti di Lunebourg, egli scrive all' Imperatore, sono venuti a farmi visita e ripartirono abbastanza turbati. Ho parlato loro come Dio mi ispirava, e rimasero confusi, non sapendo che cosa rispondermi. Dissero che il loro Vescovo verrà pure da me. Farò quello che potrò, ma sono tenaci».

Il ritardo aveva immobilizzati gl' Imperiali davanti a Naiasel, e, intanto, non si sapeva dove fosse l'armata turca. Le si va però incontro, e la si trova, il 16 agosto, accampata sopra un altipiano circondato da paludi, dove sembra divenire impossibile ogni battaglia. Gli alleati desideravano nondimeno di venire alle mani.

« All' alba del giorno dell'Assunzione, scrive il P. Marco all' Imperatore, il nemico dispose i suoi apparecchi contro di noi e, al mattino, quando investi il nostro campo, era favorito da una nebbia assai densa. Ma, al momento del primo assalto, si sbandò, e ciò fu per esso la confusione e la disfatta. Siano rese grazie a Maria! Io era presente alla battaglia; diedi la benedizione e feci gli esorcismi sopra le superstizioni dei Turchi. Maria ci accordi anche la presa di Naiasel!»

Questa preghiera è ascoltata, e la piazza cade nelle mani dell'armata imperiale che ormai potrà dirigersi facilmente verso Buda e porvi l'assedio. Ma altri pensano di ricuperare l'Ungheria superiore, per stabilirvi il quartiere d'inverno.

L'Imperatore domanda il parere del P. Marco, che ne approfitta per rivolgere ancora la sua attenzione sopra i disordini e gli abusi dell'amministrazione di quella nazione.

« Vi sarebbero dei motivi, dice, di togliere a Schultz il comando dell' Ungheria superiore, perchè, essendosi arricchito, non si occupa più come dovrebbe del suo ufficio, diviene odioso a tutti e soprattutto agli ungheresi, i quali, d'altra parte, sarebbero devoti a Vostra Maestà Imperiale. Tutti si accomoderebbero facilmente a Cassovia, Èperiés, Tokai e in altri luoghi, e noi vi potremmo stabilire il nostro quartiere d'inverno». A nuovo governatore egli propone il generale Schiaffemberg.

Siccome poi egli deplora ancora i ritardi e le esitazioni, l'Imperatore gli risponde con queste parole di una saggezza di cui gli uni hanno troppo abusato, altri troppo sofferto: « Padre, nelle cose di guerra non bisogna precipitare, ma tutto stabilire sopra buone fondamenta ».

La disgrazia si è che i Turchi non permettono di stabilire questi fondamenti, e minano tutti i piani con la rapidità e coi loro attacchi improvvisi. La presa di Buda, tanto desiderata e così necessaria, non si effettuerà neppur in quell'anno, e perciò sarà quella una nuova campagna senza risultato immediato.

Il P. Marco non ne vedrà l'esito, poichè sorge una nuova controversia che per scioglierla è necessaria la sua presenza a Vienna. Le particolarità che possediamo intorno a questo argomento, ci permettono di giudicare tutto il male che producevano, in quell'armata così differentemente composta, le gelosie e le rivalità, che spingevano alcuni di quei principi e di quei capi a sacrificare l'interesse generale alle loro meschine preoccupazioni, a compromettere la buona riuscita, a impedire una vittoria, piuttosto che veder risplendere la gloria sopra di un competitore.

Un'altra causa del ritardo nelle operazioni di quell'anno 1685, fu il matrimonio dell'Elettore di Baviera con l'Arciduchessa, pel quale si trattenne troppo a lungo a Vienna, con detrimento dell'armata di cui doveva assumere il comando.

Questo capo compie il viaggio col P. Marco e arriva al campo per ricevervi la missione di conquistare Naiasel.

In questo campo noi troviamo arrivati prima di loro, per combattere in un posto inferiore, tre principi di sangue francese: un Conde, un Larochefoucault, un Turenne (l), provano che l'ardore delle Crociate non s'era raffreddato nella nobile cavalleria francese.

Il Duca di Baviera, appena arrivato, suscita un incidente. Egli è malcontento, freddo, perchè, avendo incominciato nell'anno precedente l'assedio di Buda, vorrebbe proseguirlo, e accusa Lorena di voler ora raccogliere i frutti dei suoi sforzi e torgli la gloria di una vittoria da lui preparata. Per conseguenza, contraria i suoi movimenti, e annuncia una tattica differente dalla sua, rifiutando di separare la fanteria dalla cavalleria, quando questa dovrebbe essere più vicina al nemico per bersagliarlo e tenerlo sempre all'erta.

Per far trionfare le sue vedute, l'Elettore è partito per Vienna, dove, lo si sa, il Duca di Lorena ha dei nemici e dei rivali tra i ministri.

Ma il P. Marco è pur là, e sarà di grande soccorso a Lorena, non soltanto per sostenere la sua causa presso dell'Imperatore, o dell'amministrazione, ma ancora per far comprendere la ragione al principe malcontento, e ricondurlo al suo dovere e al suo posto.

Una tale missione prova di qual credito godesse in quell'ambiente così difficile il più umile dei Cappuccini.

«Il signor Elettore, gli scrive Lorena, non può domandarmi di non servire in ciò Sua Maestà Imperiale. Sarebbe questa una cosa troppo dura per me e anche per l'Elettore stesso. Lui, che cerca la gloria in questo mondo, si guarderà bene dal fare cosa contraria all'onore e in detrimento della

<sup>(1)</sup> Roncaglia, a. 1685.

cristianità e degli interessi di Cesare; dopo aver accettato a Vienna ciò che fu stabilito ed averne ringraziato l'Imperatore, non può domandare che le cose siano mutate, e questo per suo solo vantaggio. Perciò ho ferma speranza che al ritorno del corriere, Sua Altezza Elettorale troverà i mezzi di darmi soddisfazione, senza separarsi da me, il che io non ho affatto meritato » (Erdende, 27 agosto 1685).

Questo linguaggio era certamente assai conciliante e ben insinuante. Le parole del P. Marco furono ancora più efficaci

e i due capi ritornarono alla loro antica unione.

L'Elettore acconsenti a condurre i suoi soldati all'attacco di Naiasel; ma bentosto, apprendendo che i Turchi si portavano verso Agran, per riprendere quella piazza, s'affrettò di andare a difenderla, lasciando il generale Caraffa sotto le mura di Naiasel che cadde gloriosamente nelle sue mani.

Non è da stupirsi dopo queste querele e queste riconciliazioni che erano di tutti i momenti, nell'udire il Duca di Neubourg proclamare che la presenza del P. Marco al campo sarà sempre necessaria, non soltanto per dare dei consigli e degli avvisi salutari, ma soprattutto per mantenere la pace e l'unione tra i principi, ciò che lui solo può fare.

« In verità posso dirle, gli scriveva, che tutti i Tedeschi, compresi gli eretici, nutrono la più alta stima pel suo merito e desiderano la sua presenza, persuasi che essa apportera loro infallibilmente dei grandi beni. La loro confidenza è tale che credono assolutamente impossibile che assieme a lei possa loro mancare la vittoria ».

Un mese dopo, una nuova lettera del Duca di Lorena mostra al P. Marco quanto avesse egli ragione di deplorare le esitazioni, le tardanze nella condotta della campagna.

«Sono molto dolente di doverle confessare, gli diceva il principe, i ritardi subiti dalla nostra avanzata sino ad ora. Ciò avvenne perchè i ponti non furono pronti che ieri soltanto. Passarono subito i Polacchi e l'armata dell'Imperatore, ma oggi l'Elettore di Baviera non li ha ancora raggiunti non meno che i Franconesi. Spero che avanzeranno domani e che non risparmieranno alcuna diligenza. Ma tra un re, un elettore e altri alleati, bisogna usare dei riguardi e prendere delle precauzioni che fanno perdere molto tempo».

Il P. Marco, benche la campagna interrotta causa l'inverno non abbia avuto la riuscita che si sperava, vuole che si stia ben guardinghi dal pensare alla pace coi Turchi. Ai suoi occhi sarebbe questo un errore insigne e una mancanza di con-

fidenza nella divina Provvidenza.

trare nell'oscurità, dalla quale non avrebbe voluto uscir mai, ritornare eremita nel suo convento ed esercitare nelle campagne il suo ufficio di apostolo. Senza alcuna amarezza, scrive all'Imperatore:

« lo mi ritiro completamente da ogni sorta di conversazione, e rimango nel mio ritiro di Padova sino alla santa festa di Natale. Attenderò di sapere la mia destinazione per la Quaresima, per affaticare la, con tutto il mio povero spirito, alla conquista delle anime così care a Dio. Ma non mancherò di pregare per Vostra Maestà Imperiale. Prevedo che ne avrà un estremo bisogno, circondato da ogni sorta di gente che si dicono veri e sinceri servi, quando non sono che cortigiani sleali e politicanti interessati.... »

Il P. Carlo Maria da Macerata, Generale dell'Ordine, mando in quell'epoca, gennaio 1686, al venerabile religioso, la domanda del vicerè di Napoli, per la predicazione della quaresima nella sua cappella di S. Giacomo degli Spagnoli. Non soltanto gli trasmette l'obbedienza, ma gli intima l'ordine di dare al Principe questa soddisfazione, se però non ha già assunto degli impegni con l'Imperatore.

Ma il predicatore aveva ricevuto precisamente allora un'altra destinazione. Egli d'altra parte si spaventava di dover comparire in un luogo così elevato, era stanco delle corti, e, nella sua grande umiltà, non provava che ripugnanza a predicare ai grandi di questo mondo, sebbene la loro indigenza spirituale li ponga sovente nel novero di quelli di cui ogni apostolo può dire: Evangelizare pauperibus misit. Dio mi ha destinato all'evangelizzazione dei poveri.

È a Schio che durante la quaresima andrà a portare la parola di Dio. Di là egli doveva ritornare a Padova per un prezioso convegno. Il Duca di Lorena, con la regina Eleonora, sua sposa, e il Principe, suo primogenito, prima di entrare in campagna, voleva in quell'anno fare un viaggio a Padova, « non soltanto, scriveva, per venerare S. Antonio, ma anche per rivedere il suo carissimo Padre spirituale ».

Ma questo viaggio in Italia, da cui aspettava tante consolazioni, rimase allo stato di progetto. È altrove che egli deve incontrare il P. Marco. Era stato richiamato all'armata, e non potendo più intraprendere alcuna campagna senza la benedizione del suo venerabile amico, invece di recarsi da lui, domanda ai suoi superiori il favore di possederlo ancora, come maggior cappellano delle sue truppe. L'Imperatore univa le sue istanze a quelle del Principe, e il Padre Generale mandava i suoi ordini: la volontà di Dio era manifesta.

Il solitario di Padova, prima di tutto obbediente, fu obbligato di curvare la testa e di riprendere un compito dal quale credeva di essere stato definitivamente liberato.

« Aveva preso la risoluzione, scriveva al conte de la Torre, di ritirarmi in luogo povero e lontano, assolutamente sequestrato dalla società degli uomini, per darmi unicamente alla

contemplazione.

«I miei Superiori m'avevano autorizzato a distaccarmi così da questo mondo traditore e ingannatore; ma sono sorti degli avvenimenti che fanno mutare questa decisione in un'altra migliore, ponendo il bene generale innanzi al mio bene particolare. Il nostro piissimo Imperatore mi esprime il suo desiderio e quello di tutti i capi della sua armata, perchè io prenda parte anche alla prossima campagna. Essi lo fanno con tanta insistenza, assicurandomi che ne deriveranno preziosi vantaggi, che io mi sono lasciato convincere. Alcuni saggi, dotti e santi religiosi, che ho consultati in proposito, affermano che devo in coscienza rassegnarmi a questa fatica. Perciò mi sottometto di buen cuore alla volontà di Dio. Avendo la salute, non posso rifiutare il lavoro; volentieri sacrificherò la mia vita per Iddio e pel bene delle anime».

Il lavoro, il sacrificio, infatti, è tutto quello che egli ha raccolto nel passato e ciò che l'aspetta ancora per l'avvenire. Perciò l'umile Cappuccino non sa comprendere affatto come lo si possa invidiare. Egli conosce molto bene, e per esperienza, la vanità di quegli onori, che bisogna raccogliere con delle prove, delle tribolazioni e dei dispiaceri di ogni fatta. In quel posto, che è per lui non quello dell'onore, ma quello del do-

vere, egli vi sta come un vero martire.

Confida all' Imperatore le sue più intime pene, e il 17 feb-

braio gli scrive:

« Già mi sembra che l' inferno siasi scatenato e per abbattermi abbia macchinato le più abili invenzioni, suscitando una persecuzione fra tutte la più crudele. Egli non mi lascia tregua, ma mi assale con una guerra feroce e senza riposo. Io non la rifiuto, ma l'accetto, perchè mi sento forte del soccorso di Dio, col quale ho concluso una lega indissolubile. Da questo aiuto spero la vittoria e la disfatta del nemico, col prezioso bottino di numerose anime da ricondurre al Re del cielo. Si accanisca dunque il demonio contro il corpo che deve divenire preda dei vermi, io non lo temo punto, perchè nulla può contro l'anima».

Questa persecuzione, di cui parla in termini così velati, è sempre quella che gli nuoce a Roma e lo tien lontano dal

Santo Padre, cercando di togliergli, fortunatamente senza riuscirvi, la sua riputazione e il suo credito. Egli vi è denigrato, calunniato, messo in ridicolo, da uomini interessati a distruggere quella influenza che sino allora era stata così utile alle anime e al mondo cristiano. L'invidia, tanto cieca quanto crudele, è altrettanto più attiva, quando s'immagina, perseguitando il giusto, di procurare la gloria di Dio. I gelosi e i detrattori che il P. Marco designava con queste discrete parole: Trademini a parentibus et amicis, trovavano in buona fede, forse, che il Cappuccino era un incapace, e che il suo compito sarebbe stato meglio eseguito da un religioso di un altro Ordine, soprattutto da essi medesimi o da un confratello dello stesso abito.

A questa guerra, che affligge il Padre Marco, ed è cagione di offesa a Dio, si aggiunge per lui, durante tutto il viaggio, la croce della malattia. Sei accessi di febbre l'hanno ridotto in uno stato compassionevole. Ma alfine arriva a Vienna e l'accoglienza delle Loro Maestà lo consola e lo riposa. Dopo qualche giorno può proseguire il suo viaggio e raggiungere l'armata.

In quell' anno, 1685, venne risolto finalmente di circondare Buda. È il piano che il P. Marco ha sempre preannunziato, che il Nunzio ha vivamente consigliato, e che il Duca di Lorena desidera di eseguire. Quest' ultimo dirigera personalmente l'assedio, con l'Elettore di Baviera.

Per suggerimento di un certo P. Ippolito, furono fatti dei cambiamenti di personale che il P. Marco non approva affatto, perchè vennero allontanati dei bravi generali e assunti dei nuovi che non hanno ancor fatto le loro prove. Si rallegra però della nomina del conte Rabatta. La si trovano pure Luigi di Baden ed Eugenio di Savoia.

Per deliberare sul posto circa la presa di Buda, l'Imperatore ha istituito un consiglio composto dal Duca di Lorena, dall'Elettore di Baviera e da un cancelliere della sua corte, che lo rappresenta. Vuole però che il P. Marco vi sia presente per assistere quest'ultimo, e far prevalere il progetto dell'assalto che è giudicato necessario.

L'accordo è unanime e il valoroso Cappuccino pieno di gioia annuncia già il buon esito all'Imperatore: « La decisione fu presa nel giorno della SS.ma Trinità, egli scrive, e come Vienna fu liberata dalla peste dalla SS.ma Trinità, così Vostra Maestà Imperiale, dalla SS. Trinità avrà il possesso di Buda».

Il 15 giugno, egli è ancora pieno di speranza: « il mio cuore è tutto contento, egli dice, e ogni peso mi sembra un niente

quando vedo procedere le cose così bene.... Dia ordine perchè si facciano preghiere speciali e perchè, dopo Buda, un corpo valoroso vada a impossessarsi dei Ponti di Essech, e un altro si applichi a conquistare Agria e Alba Reale..... imperocchè Dio vuol dare a Vostra Maesta tutta l'Ungheria....»

«Sì, scrive un altro giorno, Vostra Maesta fa bene a ricorrere alla devozione, perchè qui in fatto di pietà non vi ha che

della politica».

Possediamo pure una lettera scritta dal P. Marco a suo fratello, che era sul punto di intervenire alla campagna. Il santo religioso approva questo slancio generoso ed è fiero nel vedere, in un membro della sua famiglia, dei sentimenti così simili ai suoi; ma è obbligato a dirgli che ha fatto meglio ad ascoltare la voce della prudenza. Egli infatti ha veduto infrangersi così miseramente il tentativo di un prete italiano che conduceva seco una sessantina di uomini, che ne rimase mortificato e per nulla al mondo vorrebbe vedere suo fratello esporsi agli stessi pericoli, per portare all'armata un soccorso insignificante od anche divenire una molestia per essa.

« Eccoci, gli dice in una lettera, nei dintorni di Buda, e fra sei giorni incomincieremo l'attacco. L'armata ha un aspetto superbo ed è bello il vedere 34.000 fanti e 20.000 cavalli che non troverebbero posto nelle campagne di Aviano e d'intorni. Fa un caldo eccessivo e soffriamo per una estrema sic-

L'Imperatore è tenuto da lui al corrente, quasi giorno per giorno, dei progressi parziali che preparano la caduta defini-

tiva della città. Il 6 luglio, non si è che a venti passi dalle mura; i minatori sono all'opera. Un ufficiale Turco, tradendo i suoi, ha indicato quali sono i punti deboli ed ha manifestato che un Pascià, approfittando delle mosse, si è recato ai Ponti di Essech per reclamare dei soccorsi.

Il 13 luglio, si tentò un falso attacco, mal diretto, e che

non diede alcun risultato.

Il 21 si ebbe più fortuna. Il P. Marco esorta all'assalto generale, ma il generale di Brandebourgeois vi si oppone, perchè ha paura delle mine. «Se le truppe di Baviera simulassero un attacco su di un punto, il Duca di Lorena premerebbe con tutto vigore da un'altra parte e la città sarebbe presa. Tutti lo sanno e lo vedono, ma non vi ha nè zelo, nè arditezza....»

Il 24, si prende alfine la decisione, ma i Bavaresi, all'ultimo momento, pretendono di non essere pronti. Questo ritardo è ancora più dannoso, perchè i Turchi stanno per avere dei rinforzi. Malgrado le resistenze, si dà però l'assalto generale,

ma con grandi perdite d'ambo le parti.

«Il Serenissimo Duca fece cose inaudite, scrive il Padre Marco. Se i rinforzi attesi dai Turchi tardano soltanto quattro giorni, la città, spero, sarà nostra. Ma essa si difende disperatamente, e le donne stesse vi combattono ».

Nel campo degli alleati vi ha meno ardore. Come se lo sforzo del 24 avesse spossate le loro forze, ricadono nel loro solito modo di procedere, e tra essi subentra di nuovo l'incuria, la negligenza, l'abbandono. «I soldati sono bravi e si battono come leoni, scrive il P. Marco, ma, quando hanno ottenuto qualche buon successo, si perde il tempo, si disputa e, prima di avanzare, si aspetta che i Turchi abbiano riparate le loro forze. I minatori mandatici non sanno nulla e le mine da essi fatté non hanno effetto alcuno.

« Il mio compito è nullo, e se rimango qui, lo è unicamente per obbedienza, per fare la volontà di Dio e dar soddi-

sfazione a Vostra Maestà Imperiale.

« Mi recai dal Duca di Lorena e gli suggerii di fare qualche voto in onore della Santa Vergine e di S. Gabriele. Oggi, dopo la Messa, ho fatto un sermone per esortare i generali e i soldati a ricorrere a Dio, poichè se non abbiamo un soccorso speciale dall' alto, non vi è apparenza che si possa ottenere un buon risultato ».

L'Imperatore, come sempre, condivide queste vedute soprannaturali e parla di erigere a Buda una chiesa in onore

della Santa Vergine e una cappella a S. Gabriele.

A Vienna, si moltiplicano le preghiere e le penitenze: le Quarant' ore alla cattedrale di S. Stefano, dove sono assegnate due ore speciali a tutti, anche alla corte; la devozione alle anime del purgatorio; tre sabati consecutivi in onore della Santa Vergine.

L'Imperatrice manda notizie al P. Marco di questi esercizi da lui stesso raccomandati. « Qui, in cappella, ella dice, accorre molta gente, má per dire la verità, molti della classe ordinaria, pochi della nobiltà. Si dice che in città si fanno pure delle preghiere con molta diligenza ».

Un digiuno a pane ed acqua è stato ordinato per la vigilia dell'Assunzione. Precisamente in quel giorno, il Cielo accorda

un felice risultato alle armi imperiali.

«Sia lode a Dio! grida il P. Marco, la gloriosa Maria ci ha concesso una bella vittoria! Duemila gianizzeri sono stati uccisi e abbiamo fatto duecento prigionieri, perdendo da parte nostra solo cinquanta uomini!»

Nel seguente giorno l'armata è stazionaria, e le mine continuano a scattare a vuoto. I Brandemburgesi si mostranopiuttosto nemici che alleati dell'Austria; l'attacco dei Bavaresi è ridicolo; quello dei soldati di Lorena è buono, ma il Duca manca di bravi ufficiali, e la sua risolutezza non è nè abbastanza energica, nè abbastanza pronta. Tali sono le novelle che il P. Marco trasmette all' Imperatore.

Si fa allora grande chiasso per una bomba incendiaria di invenzione di un frate francescano, che dovrebbe permettere di distruggere i vascelli in lontananza, perchè dovrebbe ardere nell'acqua come nell'aria. Alcuni assaggi di questo nuovo

fuoco greco furono eseguiti sul Danubio.

Ahimè! Anche qui il P. Marco è obbligato a dire all'Imperatore che si è cantato vittoria troppo presto e che quel meraviglioso ordegno non ha dato il risultato che si sperava.

Alfine gli comunica che il 29 agosto, la sua armata ha riportato un nuovo felice successo. Quella lettera fa menzione poco onorevole di alcuni francesi che combattevano nelle file dei cristiani, avventurieri senza onore, soldatacci di professione, che furono sorpresi mentre ad alta voce facevano voti per la buona riuscita dei Turchi. Il valoroso campione della causa cristiana non potè trattenere la sua indignazione, e dichiara di averli severamente redarguiti.

Le truppe furono richiamate per rinvigorire le forze assedianti della Croazia e dell' Ungheria superiore. Il generale Mercy, che comandava le prime, trovò sotto le mure di Buda una morte gloriosa, così pure il generale Spinola e il barone d'Asti. Il conte di Doeting e il principe di Croy s' erano distinti nell'azione in modo speciale.

Infine, dopo tante peripezie, il 2 settembre, il Padre Marco annuncia la grande notizia. « Dio e Maria siano lodati! Buda è stata presa d'assalto. Vero miracolo del cielo, perchè ritengo per certo che non siano morti cento dei nostri!»

La lettera è breve, con caratteri quasi inintelligibili. Si vede che fu scritta tra il fuoco del combattimento, sotto il

colpo dell'emozione, in mezzo al disordine.

La sconsitta su così sensibile pei capi che disendevano la città e la loro confusione così grande, che non vollero sopravvivere alla presa della città e li si trovarono suicidati.

Come dopo la liberazione di Vienna, Massimiliano Filippo

di Baviera scrive al P. Cosmo:

« Appresi con suprema consolazione questa vittoria, vero sfacelo degl' infedeli. Il felice avvenimento di cui non potremo mai ringraziare abbastanza Iddio, io l'attribuisco in gran parte

alla presenza del venerabile P. Marco».

Le aquile imperiali sventolando ormai sulle mura di Buda, la campagna poteva dirsi virtualmente terminata. Le truppe tentarono ancora di inseguire i Turchi, ma non vi furono altri scontri d'importanza.

Qualche giorno dopo il P. Marco era a Vienna, dove il suo passaggio è descritto in questi termini, nel Giornale del

campo di Cesare a Buda (1):

« Prima di partire, il P. Marco, tenne un sermone di addio nella cappella imperiale, con l'assistenza delle Loro Maesta e dei ministri, che ne rimasero assai consolati. Poi fece delle visite di commiato ai Cardinali Buonvisi e Kolonitz, ringraziandoli a nome di tutti gli ammalati e feriti, per la fondazione di cinque ospedali o ambulanze, assicurando che con ciò si avevano salvati più di sei mila ammalati, e ottenute molte conversioni, poichè in un solo di quei ospitali, in un mese si avevano contati 184 Calvinisti e Luterani ritornati alla fede cattolica ».

Notiamo un particolare assai caratteristico dell'incuria del popolo viennese e delle autorità che lo governavano. Nel terribile assedio del 1683, i Turchi esigettero, se si avesse voluto che nel bombardamento fosse risparmiato il campanile di S. Stefano, che alla sua sommità fosse collocata la Mezzaluna in luogo della Croce. Così fu fatto e gli assedianti rispettarono il monumento.

Ebbene, dopo tre anni, quel segno disonorante pel grande edificio cattolico, era ancora al suo posto. E non fu che in quell' anno 1686, al tempo delle grandi preghiere che vi furono fatte, che quella Mezzaluna disparve e fu di nuovo collocata la Croce, il che pel P. Marco, quando vi passò, fu cagione di una gioia ben legittima. Quante altre cose egli avrebbe voluto ancora far scomparire in quella città mondana e rilassata!

Nel suo passaggio per Heidelberg, dovette interporre la sua mediazione in un affare contenzioso, e fu abbastanza fortunato per metter fine alla lite e ottenere che i Padri Cappuccini della provincia renana fossero reintegrati del convento di quella città che era stato tolto loro.

Che cosa poteva rifiutare al suo venerabile amico il pio

Duca di Neubourg, sovrano di quella terra?

Benchè fosse avvezzo al viaggio da Vienna a Venezia da lui fatto ogni anno, il P. Marco provò questa volta una fatica

<sup>(1)</sup> Venezia, 16 sett. 1686. XX, 1. 3.

speciale, poichè ne parla, senza esporre le circostanze, come di un viaggio disastroso, durante il quale si vide più volte in pericolo di morte.

Nondimeno, al suo arrivo, ebbe la consolazione di apprendere dallo stesso Imperatore tutta una serie di notizie ben

atte a fargli dimenticare i pericoli e le fatiche.

Seghedino preso dalle armi imperiali, il generale Veterani vincitore in un combattimento contro 20.000 Turchi e Tartari, dei quali potè prendere il campo; infine il principe Luigi di Baden, padrone di Symontornia, Siclos, Cinque Chiese (Pesth) e Capovar, mentre aveva incendiato il famoso ponte di Essech e le barche sino alla Drava.

La vittoria di Buda che rallegrò tutta la cristianità, aveva così il suo bel complemento. I Turchi, che l'avrebbero voluta tutt' altra, s'affrettarono spaventati a rinnovare le loro offerte di pace, promettendo principalmente di consegnare Tekeli. Qualche consigliere pendeva verso l'accettazione, ma Lorena

vi si oppose e riuscì vincitore.

Fu questa una gioia pel P. Marco, che voleva vedere il nemico definitivamente disfatto e reso impotente. Egli rese grazie a Dio pei risultati ottenuti, e si sciolse in ferventi preghiere, nelfa sua cella, e davanti alla tomba di S. Antonio, dove si recava frequentemente, per raccomandare al grande Taumaturgo francescano l'Imperatore, la sua famiglia e i grandi interessi della cristianità.

Cesare gli era grato di queste preghiere e di questi pellegrinaggi, e rispondeva che raccomandava lui pure il suo caro P. Marco alla Sanța Vergine, nei celebri santuari di Altotting o di Maria-Zell, dove la famiglia imperiale faceva ogni anno

dei soggiorni più o meno lunghi.

Si avvicina il Natale e le preghiere del servo di Dio divenivano più ferventi pei suoi amici del secolo, ai quali non mancava di scrivere in tale circostanza, congiungendo sempre la lezione delicata ai complimenti di uso. La lettera all'Imperatore, scritta dopo la presa di Buda, è caratteristica sotto. questo aspetto.

« E poichè a Vostra Maestà Imperiale sta a cuore soprattutto la salute della sua anima, che è il tutto di ogni vero bene, e che i grandi principi sono sempre in un pericolo più imminente a questo riguardo, se non pei peccati di opera, almeno per quelli di ommissione, io le prometto di assisterla sempre con tutte le mie deboli forze e con tutto il mio cuore».